## CAPRICCI TEATRALI

DI

## GIOVANNI GREPPI

Socio della Reale Accademia Fiorentina.

\*\*FORTHARDER\*

томо іп.



ODOARDO

Tragedia

D. PIETRO RE DI PORTOGALLO
Tragedia

TERESA E WILK

Commedia





IN NAPOLI 1792.

A spese di DOMBNICO SANGIACOMO Si vendono nella sua Libreria nella strada di S. Anna de' Lombardi num. 8.

Con licenza de Superiori.

66419

in the state of th

ach terms in

The Art of Marian and Art of the Art of the

I I'M want will

IL dotto e sempre stimabile Signor Conse Alestandro Pepoli, che ha pubblicato il prima tomo del suo Teatro, ha voluso deginarsi, in una lunga Prefazione, di crisicare due mie Tragedie; il Sabino in Roma, e l'Odoardo. Per non meritarmi la taccia di superbo, e quella Minfingardom farò rispetsosamente alcune riflessioni sulla crisica esposta dal prelodato Scristor e interno.

alle suddette Tragedie .

Io non m'indurcò mai ( Egli dice ) a fare che un Esule proseritto ( parlanda del Sabino) e la sua sposa, non ignara delle comuni sventure, si portino nel palazzo d'un Imperatore Romano loro capitale nemico, pel puerile piacere di efidarlo, sacrificando poi a questo colla vita propria, e con quella de figli, ogni sperunza di lontana vendetta, e-anacano fra essi e i loro amici, senza alcun disturbo dalla parte dell'ottima Guardia Pretoriana in quell'imperiale ricetto, vari stranissimi abboccamenti.

Mi pare, da quanto rilevo, che il Sig. Conte abli pacchisimo esaminata la mia Tragedia, netla quale (come ho già confessato) mi allovianai dall'Istoria non poco. Sabino, nella mia Tragedia, non 9 già quell' uomo imbecille, che ci viene dall' Istoria dipinto, cioè ardinintoso quando tembo con l'armi di soggiogate i Romani, e poi timida e vule nella sofgiorata confita. Ilo stabilisco il mio Sabino un Eros molessato dalla contraria forgana, ma non dal timore. Egli visse dieci amni spacesta in una grotta

Desio di cuntrastat, pace ed impero Agli odiati Romani un'altra volta.

E fra il lor sangue ritentar la strada Del combattuto solio, ec.

oosi , sconosciuto , lo faccio parlare a Brisco nella scena II. dell' atto IV. Stabilito Sahino d questo fiero carattere , a quale partito dovev egli appigliarsi , quando Flaminio nelie Galliescoperta la sua situazione, "cerco di farto arre stare? Rifuggirsi fra i Parti? A quale oggetto? Fra i Parti aurebbe potuso prolungar la sua vita ignominiosamente, ma non indurli giammai a muover guerra ai Romans pe' suoi capricci . Dun. que, che resta a. un Eroe, cui sia tolta per sempre la speranza di qualsiveglia risorsa? La morte, ma quella che soddisfaccia, almeno in parte, l'amore della sua gleria, ma la meno oscura . Subino decide pertanto di portarsi a Roma : Egli vnol farsi conoscere personalmente dall' Emulo suo: Egli vuol rinfacciargli che la fortuna , non il vatore gli ha procacciato l'imperiale corona , Egli vuole dichiarargli implacabile l'odio suo vitre la tomba ancora. Questo tratto lo salva dalla taccia di codardo , ch' egli avrebbe mevitata fuggendo, e nella prima scena del III atto bastantemente si giustifica , quando dice a Lucio;

Ch' io mi salvi col mezzo indegno, infame D' una vil fuga, e ch' io palesi al Mondo Quel simor che non sento? Ah! non fia mai.

Abbastanza le lagrime, l'affanno

Di una sposa, l'amor di padre, il forte Desio di vendicarmi, inutilmente

Mi fecer comparir quel ch'io non sono .
E' tempo alfin', che di me scorra ovunque
Non menzognera fama , e che Sabino
Si mostri audace spregiator di morte.

Questa al Sig. Conte-ed a molei altri sombrera una frivolissima ragione per audare a farti annazzare, margli Brei di que semps vi andavono intripalmente per melto di meno.

Epponina por coi teneri suoi figli seguica Sabino , non già pel puerile piacere di sfidar Respasiano, ma all'opposso per tentare ogni strada onde placar questo Principe, e ridurlo ad assolwere il furibondo di lei marito. Tutte le scene di Epponina nella Tragedia fanno fede di quesso, e singolarmente l'ultima del V. atto, duve a pietà de Vespasiano la desolata donna fa una lunga commovente orazione a favor del marito, nella quale lo scusa come un Franctico, in queriti precisi termini;

Se in lui non è, nè di ragione col lume Ei t'oltraggiò; de' tuoi riflessi indegni Gli oltraggi suoi son dunque. ec.

Beco l'uffisio, che viene assignato ad Bpponina nella mia l'ragcdia, il quale nu sentra molto migliore di quello, che realmente ella sostenne, secondo l'Istoria. Epponina andò a Rema, gittossi ai piedi di Vespasiano, e lo prego di perdonare al marito è da lei; ma dopo brevi surplici parole, non vedendosi ancora esaudita, proruppe in ingiurie, e in visuperi tali, che irriarono l'Imperatore a segno di condannarla col marito alla morse. Ed ecco l'unica bestialità commessa da un Principt tanto commendato per la sua somma ciemenza.

Gli abboccamenti, che nel palazzo imperiale nascono fra Sabino, Epponina, e i lore amici, aeriza disturbo dell'ottima Guardia Pretoriana, saranno forse inverisimili? Oh buon vio! Cie sarda egli stato il palazza di Cesare a quei tempi? Quache Casinetto sul S. Marco di Venezia? Se dobbiamo credere all' Istoria, la mole dell'Imperiale abitavo ene esa vastissima. In quei malganfici cerviii, in quelle ampie logge, in quelle superbe sale (laughi tutti accessibili senza viarra ) perche non poterano anche ciuocare alla mara Sabino, Epponiua, e i lore amici, senza disturbar panto l'ottima Guardia Pretoriana?

I soldati di questa Guardia (suppongo lo) avran fatto la sentinella ai levo rispettivi posti; ma non già il brutio ed infame messiere della spia. Un bordello, una rissa, gli strelli di qualche disp. rato potrebbero sollevare la guardia di un pelazzo, ma non mai un abboccamento, per istrano che sta.

Dunque concludiamo, che Sabino, Epponina, e i loro amici nel palazzo dell'Imperatore (intendendoni s'empre fuori della sua camera da let-10) possano benisimo parlare fra loro senza es-

sere intesi da chicchesia.

Ma if Sig. Conte, che è tanto sofistico per le incongruenze, le quéli porta a sériz atamente seco la sera stabile, che dirà egli. delle Tragedie più accreditate dei nostri Maestri? Non ve n'ha una, a parer mio, che si possa esentare dalla sud critica. La Semiramide di Voltaire, fra le altre, dovrebbe riuscingli la più biasimevole. Che scena bizzarra! Essa ci mostra i Giardini sospeci in atia, il Palazzo della Regina, il Tempio, la Tomba di Nino, ed anche il Tronoperche quivi in tempo di State si raguna al fresco il Gran Consiglio del Satuani del Regno. Ma Voltaire era Voltaire. Egli nueva il primilegio di far parlare le ombre!. Enissimo! Non atco altro: passiamo avanni.

Il Sig. Conte ceneratissime in un altre luoge della sua prefazione dice (parlando dell' Odorre do) io non m'induro mai a fare che un figio inferocisca atrocemente contro del padre piuttosto quando sente che gli ha usurpato la sposa, che quendo rileva, che gli ha svenato la madre, e mille altre (a mio credere) improprietà, che troppo risaltano a fronte di qualche buona situazione così procacciata, di qualiche felice pensiero e di alquanti bei versi disseminati in queste moderne, e da tanti decantate Tragedie.

Il Sig. Conte ha enorato pechissimo anche questa infelice Tragedia della sua attenzione. Se Arrigo inferocisse contro Udoarde solamente quando sente che gli ha usurpato la sposa, e peco si scuotesse quando rileva che gli ha svenato la madre, il Sig. Conte avrebbe ragione di cendannarmi; ma il caso (mi compatisca) è molte diverso. Vedamo il dialogo di questa scena nella suaccennata terribile situazione.

Ar. Qual cenere si cela entro quell' uma?... Odo. Cener non v'ha, ma la memoria è quella Del più esecrando de' delitti miei...

Leggi .

Ar. Mia madre! Oh sangue mio, che chiedi...
Oh rimembranza tenera, ed atroce!...

Quale irritata fiamma ora m' avvampa! Qual odio!.. quali furie!.. Oh Ciel, punisci, Fulmina il traditor... Madre, mia madre!

Odo. Esaudito sarai ... L' ira celeste

Già mi prepara i fulmini, e li scaglia...
D'uopo non ha, che'l figlio mio gli affretti.

2. Pa, dre'.. il mio labbro questo nome appena
Può pronunciar... Odo Non merito tal nome...

7. Dunque ... vittima fu d'un tradimento

L'impocente mia madre, e tu ... tu stesso...
Ahl disuman... perdonami... Odo. Finisci,
Non sospender le ingiurie a me dovute;
Sempre poche saran... Ar. Dunque di ferro,

Non di morbo morì qual tu dicesti?...

Odo. Assassinar la feci... Ar. Ed io r'ascolto!..

Odo. Compi la sua vendetta... Ar. Ah'llo dovrei...

Odo. Non tel contenderò... Ar. Lasciami, o padre...

Favellar più non t' oda il mio furore ...
Temilo, oh Dio!.. lo frenerò ... ma taci.
Odo. Anzi deggio irritarlo a maggior segno.
Palese è la mia sorte. Il Ciel punito

Di tua mano mi vuol . Non v'ha più scampo: Si secondi l'orror di tue minacce ...

A 4 A ter-

A terminar si sforzi la tua destra Quel, che il cor le comanda...

Ar. Ah, no! .. mi lascia ...

Odo. Tu non mi lascierai, quand'io ti sveli ...

Av. Vha forse colpa ancor?

Odo. Odi l'estrema,

Quindi all' umanità sordo ti rendi ...

Tu... più sposa non hai.

Ar. Qual...chi...che dici? Odo:Enrichetta...

Ar. Sospendi ... E' l' assassino

Di lei quel, ch'or mi parla Odo. E'il tuo rivale...

'Ar. Come'non la uccidesti? Odo. Io la costrinsi...

Ar. A che? finisci...

Odo. A divenir mia sposa.

Ar. Svenami in questo punto, ec.

Mi pare, che Arrigo irasti assat ferocemente il depre supponnado l'uccisor di sua madre, a che da quesso grado d'escandescenza pachissimo vi voglia a fur precipitare un uomo negli eccessi del più violento furore. Ma la pillula, che dietro a questa deve trangugiare il pouero Arrigo, è di semire, che l'uccisor di sua madre, gli ha anche usirpato la sposa; la sua cara Enrichetta, quella per cui non è morto in sette anti di una quella per cui non è morto in sette anti di una

ingiusta e penosissima prigionia. Oh qui poi chi si può ritener si ritenga . L' amore, questa force passione dominatrice dispotica del nostro cuore, ci rende non solamente pigri, ma talvolta pur troppo anche sordi alle vo. ci del sangue. Tuttociò, che non è l'oggetto adorato, diventa per nei di poca o nessuna im. portanza . Questa è verità incontrastabile e da infiniti esempj. protetta . Euripide medesimo-in una sva Tragedia ci fa vedere quanto i legami del sangue sieno men forti di quei dell' amore . Egli ci dipinge Admeto in necessità di trovare. una vittina umana, che muoja per lui; Padre, Madre, parenti si negano al sagrifizio: Alceste sola si esibisce, e va a morire per la salvezza dell'aderato suo sposo . Qual maraviglia dunque

ie Arrigo, che santo si è riscaldato per l'uccisa sua madre, va un passo più oltre nella sua collerà al veders; anche barbaramente usurpata la sposa ? E forse il primo motivo che lo trasporta a furore, ma per chi ha perfetta cognizione del cuore umano sarà sempre più debole del secondo. Ecco su questo particolare quelle ragioni, che mi sembrano le più convincenti.

Non creda però l'ornatissimo Sig. Conte; ch' io pretenda con questa meschina apologia di concludere, che le mie Tragedie sieno senza difetti. Esse ne hanno a bizzeffe , e li conosco ancor io. Ma quale sara quella Tragedia, che non ne abbia? Nessuna . I difetti spesse volte parteriscono le bellezze più rare. Radamisto e Zenobia del serribile Crebillon , la Zaira di Voltaire , due Tragedie piene di quella magia teatrale , che realmente incanta, qual cosa rimarrebbero esse spogliate dei loro più grandi difetti? La perfezione è , per così dira , una divinità , che i mortali non conosceranno giamuni . La critica avrà eternamente campo di signoreggiare sulle produzioni degli umani talenti. Il Signor Conte, che provveduto di capitali considerabili , batte la spinosissimo strada aello Scrittor da Teatro, si accorgerà ben egli di questa fatule, ed inevatabile condizione . Egli è cersissimo , che niuno oserà di negargli quelle beliezze, che nelle sua Tragedie (1) ammirai io medesimo , ed ammirero sens-

(i) Nel Eruto, e nel D. Carlo, Tragedie di S. E. il Sig. Co: Alessandro Pepoli si rilevano dei trasti degni di Cornelo, e di Crebillon. Quando una verità si può sostenere, è debilo dell'u mo onesso il pronunciarla. La mia Patria, che abbonda di talenti distinti (massimamente nel Ceto Nobile) sarà prestissimo del mio sensimento sa questo perficolare.

To sempre; ma non per questo il Crisico imparziale: worra sacerne i difessi.

vorrà tacerne i difetti.
Ciò basti a mia giustificazione e ad assicurare:
filluminato mio Crisico di quel rispetto, che:
gli: professo. Il silenzio in questi casi è un'offesa da dirigersi solamente a coloro, i quali,

o manifestano decisa malignità, o crassa, e ses

meraria. ignoranza

2007

War - com

est Martine Commission (1997) The production of the commission (1997) The commission of the commission (1997)

1965 - 1966 - 1966 - 1966 1968 - 1966 - 1966 1988 - 1966 - 1966

a A . S . S .

pared in the result of the agrees to Member in

State (1)

make a second of

#### · 持工者 、安丁、可等

# ODOARDO.

TRAGEDIA.

A ST TAS PORT IN ALLAND

. Tready it a call

In Stage of in Landing.

#### PREFASIONE.

Uessó, fra tusti i mici componimenti teatrali, è il più care ch' io m' abbia. Le raccomando ai dilestanti di declamazione, e consiglio i comici a mon guardarlo nommeno e

# PERSONAGGI.

ODOARDO, Re d'Inghilterra

ALBEIDE, sua prima sposa, creduta estinta

ARRIGO, loro figlio unico erede della corona.

ENRICHETTA, seconda moglie di Odoardo, ed amata da Arrigo.

IL DUCA DI LANCASTRO.

WALLER, antico Ministro del Re, po-

Guardie Reali .

La Scena è in Londra.

# ATTO PRIMO

### SCENA PRIMA.

Ameno Giardino consiguo al palazzo reale. Nel mezzo si vede una magnifica Urna sepolerale, con una lapide, in cui si legge

" Alla tradita fedelta d' Albeide,

,, Ch' ebbe morte crudel, che qui non giace, ,, Sa crò quest' Urna il traditor suo Sposo,

" E la sparse di pianto, e pentimento.

Piccolissimi cipressi, e varj sedili di marmo posto laveralmente circondano quess'Urno:

Waller da una parte, e il Duca di Lancastro dell'altra.

Val. H ciel!..L'incerto,e debile mio sguardo,
Su i primi istantid' una inaspettata,
E tarda libertade, in cui-s' incontra!...
Il desio di vederti è, che m' inganna,
O tu medesmo or sei, che mi consoli,
Antico mio Benefattor e'.. Tu vivi,
Tu vivi ancor! Oh, libertà soave!
Oh, dolce libertà! più non ti sdegno;
Troppo grande piacer tu mi procuri,
Se all'amistade in braccio, i giorni estremi
Di quest' oppressa miserabile vita
Velicemente lassierai, ch' io passi ...
Duca Sei tu, Waller, sei tu!
Puoi dubitarne,
Signor ...

Duca Dalla tua voce appena intendo, E riconosco l'anima oltraggiata
D'un innocente amico. Oh giusto cielo!

Tre

Tre lustri di penosa prigionia,
Come cangiaro mai le tue sembianze :
Gome l'orror dell'ingiustizia iniqua
D'un Re crudele è sul tuo volto impresso!
L'agrime di piacer versar dovrei,

E, mio malgrado, di dolor mi è forza Versarle ... Vali Io vivo ancora, e ti riveggio: Così abbastanza son ricompensate Le sofferte mie pene.

Ah! ch' esse furo?

Nello stringerti libero al mio seno

Troppo ingiusté per te : la lor memoria M' irrita, mi trasporta. Oh! quante volte' Corsemi al cor la furibonda brama Di scior le tue catene , a costo ancora Di sparger sangue", e diventar ribelle : ... Val. Deh! tolga il ciel, che il fervido tuo zelo Giunger mai possa a si funesto eccesso ---Son sacri i dritti del Sovrano .--Duca Forse L' ingiustizia d'un Re, la tirannia. La Barbarie saran sacri diritti! Val. Sono i Regnanti, al par di nol mortali E soggetti agli errori, in cui sovente Ci fa cader la debolezza umana. Compiangerli dobbiam, non condannarli, Non infierir contro di lor, se il giogo Ci sembra ingiusto, che soffrir ci fanno. B poi , siam noi , Signor , sempre innocenti? Presto ardisce presumerlo il superbo Mortal, che spesso dei passati falli Trascura agevolmente la memoria. Ma quante volte egli s' inganna ! Un colpo Gli giungerà talor non aspettato Dalla man del suo Re per un delitto, L' idea di cui neppur forse non ebbe

In pensiero giammai; ma quanti ascosi

Ne avrà nel taciturno e reo suo core Da lungo obblio coperti, ed impuniti ... Signor, la giusta man d'un Dio ci regge; Essa Regnanti , e Sudditi governa; Premi concede, e fulmina castighi, Ma preveder non lascia all uman guardo I mezzi, il tempo, i limiti, onde poscia Esercita il rigor di sua giustizia: E noi dobbiam ciechi, sommessi, a questa Onnipossente man chinar la fronte, Ed adorarne in ogni evento i colpi . Duce Abbia la tua virtu su' miei trasporti Il dovuto trionfo . Entro il mio seno . Con difficile sforzo, si sopprima Il desio di siogar l'odio, chi io sento: Ma intanto potrem noi per questa Reggia Contaminata da delitti atroci, Sempre più mesco, e doloroso il suono Di flebili lamenti; potrem noi Volger lo sguardo ad un oggetto solo, Che orror non spiri, e non ci mova al pianto? In questo istesso loco , ove gli antichi Monarchi Inglesi avean le for delizie Ove pure innocenti, e delicate Aure spiravan di riposo, e pace, Leggiermente agitando il vario, e vago Allegro stuolo di ridenti fiori; S' innalzano ferali atri cipressi, Per sostener di morte lo spavento A quest' Urna d' intorno, Urna fatale, Che la memoria luttuosa serba-D' una Sposa fedel, d' una Regina, Che, di soverchio amor, di fede in premio Lungi da questo suol, con nero inganno Pu tratta, e quindi crudelmente uccisa: Tu di lei Padre, il tuo dolor compisci, L' immenso tuo dolor: Ricevi un colpo Ih quest' istante all' affannato core ...

ATTO

Mira quell' urna, e le funebri note,
Che su quel duro sasso impresse stauno;
Leggi... La tua virtude or ti sostenga...
Ma di pallor ti copri, e immobil resti!
E ti gela la lingua il crudo affanno,
Onde t'avvolge si terribil vista,
E freni a stento mendicato il pianto!
Eh! piangi, piangi, Genitor trafitto,
E lacerato; e moribondo, piangi...
Non hai più Figlia, e al tuo tiranuo in braccio,
Cui sode un pigro, e vano pentimento,
Or sei costretto a terminar tua vita...

Or sei costretto a terminar tua vira.

\*\*Val. Signer, se qualche lagrima sul ciglio

Vedi apparirmi, essa non è versata

Per la morte d'Albeide: lo fra l'orrore

Dell'oscuro mio carcere la piansi

Abbastanza due lustri....

Duca E per chi dunque
Lagrime vuoi versar?

Val. Per lo soave
Moto di tenerezza, che ammirando
Un celeste prodigio in sen mi nasce

Duca E qual profigio ammiri? --

Del mio Sovrano: Il Ciel lo vuol pentino, Dunque il Ciel gli perdona anco, i suoi fa li. Ecco il piacer, che a lagrimar mi sforza. Ducs Oh! della tua virtu salda, ingegnosa

E singular costanza! -- Ebben, qual frueto Dal pentimento d'Odoardo os speri? Val. Quello di riacquistar l'antico affetto

D'un amico, che un giorno mi distinse Co'benefici suoi, con raro amore: D'un Re, cui consecrai tutto me stesso, Tutto ciò, che posseggo, i cui voleri, E del mio cor per naturale istinto, E per dover di Suddito fedele, Sacri mi sone ancor fra gli odi suor.

Ma,

PRIMO.

Ma, deh! se il mio piacer compier non sdegni. Dimmi, Signor, qual fu la portentosa, L'alta causa qual fu, che in lui produsse Si nobil cangiamento ? -- Io dall'istante , In che sui tratto alla prigion, non ebbi Di questa Corte più novella alcuna .--Per ordine supremo, ognuno astretto Era de' miei Custodi a serbar meco Rigoroso silenzio --- Invan più volte Di quella stessa man, che m' opprimea Tentai l' opre saper --- Tacea ciascuno , E non m' udia, che d'un timor confuse Dumultuar nell' anima le voci .

Duca Dalla prigion quando sortisti? E' questa, Val. Che scorgo biancheggiar , sciolto dai ceppi L' Alba primiera, e tu il primiero amico

Sei , che mi parli ---

A inorridir disponti Dunque . Gran cose ignori ! --Ebben le svela .

Val.

Duce Il momento terribile rimembra, In cui quest' empio Re da se lontana Spinse con ingannevole pretesto L'innocente tua Figlia . Esso --- Esso solo . . Fieri rimorsi d' Odoardo all' alma

Predestinò ---

Val. Come! .

Tua Figlia allora Duca Del traditor Derby, che la guidava A meditata morte, il braccio armato Scorgendo, e insieme il barbaro destino, Che l'attendea; pria di soffrir l'estremo Colpo sterminator, pregò il tiranno Carnefice, che almen le concedesse Di poter in un foglio i suoi pensieri, Fra le lagrime sue, l'ultimo addio Lasciar pel disuman di dei Consorte,

Val. Arrigo! Oh. Ciel!..

Duca Arrigo, in carcer tetro
Attorniato da taciti Custodi,

Vive, ed ignora ancor, che il disumano Suo Genitot la libertà gli tolse,

Sol per torgli la sposa ...

Val. E ad altra donna Odoardo s'uni?...

Duea La fe sua schiava

Col nome di Regina...

Val. Ancor viv'ella?

Duca Vive, ma fra insoffribili tormenti,

E, odiando di sua vita ogni momento, Sempre chiama la morte...

Val. Ah! in quale state
Questa Corte mi pingi!.. innorridisce!

Buca Eppur non ti svelai tutto ...

Val. Che resta?

Duca La rovina peggior, che a questo Regno
Desolato sovrasta...

Val. E qual rovina? ...

Duca Una sospesa sedizion, che bolle
Celatamente nei Britanni spirti
Maleontenti, irritati, e stanchi alfine
Di questo indegno Re da lungo tempo
La Scozia già di servitude il giogo
Scosse, ed infranse. Or manca sol, che Londra
Segua l'esempio suo, perche si vegga

Val. Ali nol permetta il Giel !..

Duca Non wha più scampoa
Dal carcere si vuol, che sorta Arrigo,
Perchè in sua man passi il paterno scettro

Wal. Ne del loro Sovrano il pentimento.

Basta a piacar questi anime ribelli?

Duca E lor, che giova, ch'egli sia pentito?
S'ei fu un giorno tiranno, ora è imbecille.
Stupido, timoroso, irresoluto,

ATTO

20

Nè alcun sollievo il suddito risente Oggi dall' opre sue ... Forse un esempio Di ciò non vediam noi chiaro in te stesso, E nel misero Arrigo? A che, se un lustro E' omai, che il Re piange un'estinta sposa, Te di lei Genitor dalla prigione Prima d'oggi non trasse? e al proprio figlio, Non men di te innocente, ancor non rese La libertà? Parla. Dov' è difesa Per si odioso, ed insensato mostro.

Che di Sovrano or più non ha che il nome?

Val. Ah! Perche al figlio sol la libertade

Rendere ancor non volle?

Duca Ei così crede,
Stolto! d'allontanar la sua caduta.
Val, E l'affretta, cred'io...

Duca. Chi-può negarlo?

Il popolo vieppiù freme, s'irrita;

E l'ostinata crudeltà del padre Già s'affretta a punir ... Tacito, morte Minaccia a lui, destina al figlio il Regno ... Stan per cangiarsi le minaccie in colpi, a

E già scorrere il sangue ...

Val. Oh Dio i t'accheta:
Di più non m'atterrir ...

Duca Mira chi giunge.

Duca II tuo tiranno ...

Val. Eppur m'accende
D'un soave trasporto il rivederlo ...

Duca Non vedicin lui? -Veggio il mio Re ...
Rimanti

Dunque seco ... Ti lascio ... Io non mi sento Capace d'imitarte in questo istante. (fugge) Odeardo , Guardie , e detto .

Uardie, a che mi seguite?.. Altra difesa J Mi è necessaria, che dal vostro braccio pettarmi non posso. I miei nemici risibili sono agli occhi vostri ... contro me la man del Ciel gl' irrita. si or son meco, e in mille guise armati, atterriscon, m' insidiano la vita, brano fieri colpi ... Ah! ch' io li sento, a voi non li vedete ... Io li ho nell'alma, zardie, i nemici miei sono rimorsi ssenti, insuperabili, crudeli, ne mi straziano il cor ... Questi più forti, ù terribili son, son più temuti e' miei ribelli sudditi ... Fugarli on è in vostro poter ... Dunque lasciate e degl' impeti lor, lasciate in preda; l vostro Re non v'ha difesa alcuna, aggitemi soldati, itene altronde; oglio qui solo rimaner. (partono le Guardie) ( Gran Dio !

orprenderlo non oso in tanto affanno. ) . Albeide, sposa, in questo giorno ancora a bell'anima tua soffra, ch'io sfoghi In dolor, che m'è sacro, e per cui solo livo, e di viver bramo. Esso i mici spirti anguidi sbigottiti invigorisce, Allorche a pie di questa gelid' urna Verso il vano calor de' miei sespiri . Cresci, cresci mio duol: fa, ch'io non senta Altro, che il tuo vigor, fa, ch'io non veggia, Che la grandezza dell' orribil celpa, Ond' io d' nomo perdei nome, e diritti . Mi divori, mi strugga, mi consumi, Ed in vita mi torni a nuove pene Questo tenace pentimento : Eterne , E profonde nell'anima mi pianti

21

ATTO

Le sue radici, onde immertal si renda, Quanto è l'alma immortal, che in se lo accoglie ... Ma, oh Dio! di questa illimitata brama A chi il fervor dirigo mai? .. Chi m'ode? .. Chi può udirmi?

Io, Signor, t'odo, ed esulto. Val. Ode Ciel!Chi sei tu?.. Che vuoi? ... brami feriemi? .. Eccoti il petto inerme ... io non ricaso Di soffrir i tuoi colpi : io ne son degno , Ferisci pur. Già vittima m' arrendo Del tuo giusto furor . Questo è l'altare, Che aspetta di mia vita il sagrifizio ...

Vibra, vibra, ferisci, io ti perdono.
Val. Mio Re, lunge il timor. Io ti presento Un cor sommesso, un cor riconoscente

A benefizi tuoi ... Quest' empia mano-Odo.

Operò benefizi! .. E quando? e dove? ... Consolami ... Chi sei?... Ne mi conosci?

Odo. Oh Dio! Chi veggio mai ! ..

Val.(cadendogli ai piedi) Lascia, ch'io stringa, Sacro Signor , le tue ginocchia , e baci · Quella mano benefica ...

Che dici? Odo. Benefica !.. crudel mano, spietata Man , cui natura abberre , e che in orrore Fia sempre all' innocente umanitade . . . Cui flagellò per lungo tempo ... Oh, amico, Oh, amico! a pie di chi t'offese or puoi . Giacer prostrato?

A piè del mio Monarca Val. I miei trasporti umilio, e questo pianto, Che dal'core mi trae pincene dagli occhi Un' indicibil gioja ...

Ecco il deetino De' sudditi infelici , sbigottiti

Da un Monarca spietato! Anche innocenti ,

In

PRIMO.

23

n sembjanza di rei denno prostrarsi piè del lor tiranno, e benefizio hiamar la tregua della sua barbarie ... thi Waller, ti riveggio, e non mi strazia In atroce dolor, ne mi da monte l rivederti in si funesto stato!.. reddo, duro il mio cor, nelle sue colpe, nstupidito, non è più capace D' un affanno violento : esser suol questa a trista sorte di colui , che reo Cerca invan di scoprir raggio di speme, Ed in poter si lascia, s' abbandona De' suoi fieri rimorsi .. Ecco il gastigo Formidabil, che il Cielo a me destina: lo lo conosco, ed evitar nol posso ,... Lo spavento imprigiona i sensi miei, E a intirizzir m'astringe ... un colpo io temo, E non so da qual man ... scampo non cerco, Perche vano mi sembra ... Ovunque aseose, Per trapassarmi il sen, di ferro armate Scorger mi par vendicatrici braccia. E' stanco il Ciel d' un' odiosa vita, E de' miei tardi prieghi ... Inesaudito, Ei, fulminar mi vuol; d'eterne pene Il supplizio ei mi appresta ... Eh! Chi son io, Fuori di un disperato; alla cui vista ... Non s' offre , che l' orror del suo destino; Quell' orror, che mi segue, e mi discopre Un certo inevitabil precipizio ... E, a me dinanzi, ancor v'à chi si prostra, E tu Waller sei quel ? Deh! ti solleva, Alzati, e meco, giacche tu non puoi Quel giust'odio nudrir , ch'io merto, e inspiro, Meco consacra alla fatal memoria; Ond' io mi perdo, il facile tuo pianto. Ma, che ti chieggio forsennato? ... io forse L' assassino non son, l'empio assassino Di lei, che piango estinta, e tu suo padre A T T O

Forse non sei? .. Cielo! il terror , che serba D' intorno a me la colpa mia, s' accresce, E par, che in te medesmo or ti risvegli. Waller, che volgi nel tuo cor? .. quai sono Or del tuo sangue i moti? .. offeso, oppresso, Tradito padre, non frenar la giusta Brama di tua vendetta, e la violenza D' un trasporto dovuto alla natura ... Waller, che volgi nel tuo cor !.. m'abborri? Val. lo, Signor, t amo, e d'un piacer soave Il generoso tuo dolor m'ingombra. Se la figlia perdei, non è perduto Tutto al mondo per me. Tu ancor mi resti, Tu, che qual figlio amai ... Signor, perdona Agl' impeti improvvisi d' un amore, Che lungo tempo ricercò lo sfogo, Ond'or libero esulto . Amareggiati Da funesti pensier, deh ! non sien questi Dolci momenti . A un avvenir felice Meco volgi, o Signor, volgi la speme . Non e piu tempo di temer. Dal Cielo Già nuova luce a ravvivar discese Le antiche tue virtu . Torna , deh! torna A riscoter l'amor de' tuoi Vassalli, A sparger tratti di clemenza. Io stesso Ardisco d' offerirti il breve avanzo Di questa vita, e la mia debil destra Per ricondurti alla pietà , che un giorno Era il pregio miglior de' pregi tuoi . Tornino alfin quei fortunati tempi, In cui da sacra confidenza acceso, Waller, col cor sul labbro, al cor parlava Dell'amoroso suo Monarca, e in esso ; (1) Per lo pubblico ben fervide brame Sveglian soleva --- Ah, ch' io rapirmi sento Da rimembranza tal l'anima tutta Ed alla sicurezza in sen, già parmi Di riposar , dei sospirati effetti . , ist ich

Già veggo l' Inghilterra alla ridente Tornar primiera sua tranquillitade: Già sento de' tuoi Sudditi le voci Dall' amore vibrate, e dalla gioja Benedir il tuo nome, e l'opre tue, E formar voti al Ciel perche si serbi Lunge dal mal tua preziosa vita . Veggo gia questa Corte liberata Dalle segrete insidie dei ribelli, E la veggo tornar l'augusto asilo Della pace regal . Signor , comincia A trionfar del lungo tuo cordoglio, Abhandonando quest' infausto loco, Cagion d'un ozio doloroso, e fermo Che la mente t'opprime. Andiam; ti seguo. Premedita, decidi, opra, compisci Il riposo comun --- ti saran sempre Fide scorte il mio zelo, e la mia fede . Odo. Oh Dio! qual mai sul labbro tuo discende

Ado. Oh Dio! qual mai sul labbro tuo discende Celeste yoce a favellarmi! - un lento Principio di conforto al cor m'arriva! - Sento di speme un moto! - infin mi sembra, Qualche forza acquistar, qualce coraggio! - M'inganno, o questo degli accenti tuoi E' il solito prodigio? - Mi disvela, Donde traesti mai tanto vigore? -

Val. Da quell' affetto, che per te m' infiamma, Cui non sepper cangiar, ne sapran mai D' un avverso destin le scosse, i colpi ... Odo. Ah! col saldo tuo zel tu mi circondi D' alto stupor, e fai, ch' io porti il guarde Lunge da mali miei meno atterrito ... Questo raggio, la cui provvida luce Dalla mia trista cecità mi toglie, Deh! questo raggio, tua mercè, non fugga Qual lampo passeggier. Serbalo agli occhi, Che or comincio ad aprir Per te non erri La confusa tuttor mia debil mente

Grep.Tom.III.

Mella scelta dell'opre, a cui m' appella
Il tuo saggio desir. Waller, mi guida,
Guidami tu, consigliami, comanda
L'atto piu necessario a questa destra...

\*al. Ebben t'obbedirò. Ma di me, pria
Ti consigli natura, e tu l'ascolta.
Essa ti parla già...

Che vuoi tu dirmi? Odo. Val. Signor, del sangue tuo forse potrai La mesta voce non udir? --- Ma questo, Quest'è l'istante prodigioso, in cui Essa ti giunge ai sensi --- Io lo comprende Dal subito visibil scotimento, Onde palpiti, e tremi, e dal profondo Sospir, che dalle viscere tu mandi, E da quel guardo, che rivolgi al Cielo, E con più spesse lagrime interrompi -.-Deh! a quella voce d'obbedir risolvi, Che il più sacro dover d'umano Padre, Di giusto Re, vuol che tu compia ---Ode. Ah, Figlio 1 'Tu il più terribil colpo al sen paterno Seibi, e prometti, a quell'iniquo seno, Che per te d'ingiustizia, e tirannia Fu esecrabil ricetto. Ah! che già parmi Di vederti sortir dalla prigione, Innocenza spirando, e giusto sdegno , Chieder giustizia, domandar vendetta Contro il Tiran, che ti rapi la sposa, E insiem la libertà .-- T'ascolte, e veggio; - E de' Sudditi miei, che t'han compianto, E bramato finor loro Sovrano, Che a vendicarti aspirano, già sento

Scoppiar la pronta risoluta rabbia -
val. No, non temer, tant' oltre -
Odo. Ah! tu nan sai

Quanto m' abborra ognun .

Val.

So, che pentito

PRIMO.

E' il tuo bel cor de' tuoi trascorsi, e spero---Odo. Che puoi sperar ? --- . Togli ad Arrigo i ceppi ? Val. Non è fallace la mia speme ---

Sarà l'autor di mia rovina, e in breve Lo vedrai spinto al parricidio. Oh Dio! Val.

Fugga da noi di questi orrendi auguri L' atro spavento .-- Un amoroso Figlio Potrà mai contro il Padre? --

Io gli fui Padre ! -4 Può tal credermi Arrigo? --. Ei dai tuo sangue Val.

La vita ottenne -. E il sangue mio si versi Dunque-per lui - Succeda al tuo consiglie Una pronta obbedienza --- Arrigo torni Alla paterna reggia; inorridisca ... :: In rivederla, e poi nel reo mio petto . Pianti un pugnal -- La libertà gli rendo, E così la mia morte affin decido.

Val. Ah i non fix ---

133670 .5 . 砂塞生物 . . . . . . . . . islad leave a Sugar rainea.

Ode. Troppo certa io la preveggio. Val. Deh ! più non indugiam ; vieni ... Odo. Ti seguo---Val. Vedrai , da quel , che temi , il tuo destino Quanto sara diverso |---

Il Ciel nol vieti, Qdo. Ma meritar nol posso --- Albeide, forse Questo è di tua vendetta il di tremendo.

Fine dell' Atto Primo

# ATTO II.

#### SCENA PRIMA.

Enrichetta , e Waller. Val. HGli e deciso ainn, che in questione la Rieda l'antica pace all'Inghilterra, Oroi il Monarca Gli e deciso alfin, che in questo giorno E a questa Corte afflitta . Oggi il Monarca Con man pietosa a sollevar s' induce. La dolente innocenza, e d'essa i dritti - Vuol, che difesa trovino, e rispetto In questo Regno . Il Ciel par , che secondi , Apzi par, ch' ei medesmo a termin voglia Condur si santa, e necessaria impresa. lo, che fui, son tre lustri, in questi Stati Forse non degno, ma fedel Ministro Dalla sovrana autorità prescelte, Vengo di nuovo a sosteper le tanto Perigliose , difficili , pesanti Veci del mio Sovrano. A me fidata Della calma comun perciò rimane La grave cura, a me, che più d'ogni altro. Fra questi cittadini la bramai. Ah! s'egli è ver, che il buon desio sovente L' opera meditata a compier giovi, Oso sperar, che non andrà scontento Dell' audace mio zel . Deh! non m' inganni Questa speme per te . Teco comincio Umilmente a tentar del dover mio Gli atti primier, teco, o Regina, a cui Volge l'amor lo sguardo impietosito Tutto il popolo Inglese ... Oh! qual soccorso, Se tu nol niegherai, potrà recarmi Un semplice tuo sforzo! Il mio fervore L'urto primier già si promette in esso, Che incamminarlo alla bramata meta Sol puote. Ah! non lasciar, che i voti miei

Inutili rimangano, impotenti Nell' acceso mio cor . Del duol, che senti Sgombra gl' indizi dal tuo bel sembiante . Cangia la tua tristezza in quel sereno Cui la pace dell'anima produce; Ti vegga ognun de' Sudditi cangiata. E da tal cangiamento apprenda ognuno L'ira ribelle a raffrenar . Lo sforzo , Ecco lo sforzo, ch' io ti chieggio. A tanta Necessità potrai tu forse opporti?

Enr. Eh! Waller, veggio ben, che ancor non sai, Per quanto i detti tuoi mi fan palese, L' invincibil cagion qual sia, che afflitta Mi rende, inconsolabil, disperata. Tu l'ignori tuttor ---

No , non l'ignoro . Val. Esr. E tu dunque di pace osi parlarmi? Val. Noi da te l' aspettiam .

Da me, che sono Enr. Ad eterni tormenti condannata. A pianto eterno, d' un tiranno al fianco, Che tardi si penti de' suoi misfatti, Che vacilla sul solio, e calca l'orlo D'una tomba fatal, che chiuder debbe Con l'empie di lui ceneri la mia Perduta libertade?

Egli promette . Che da tuoi mali alfine ---

Egli m'è unito Con nodo tal, che la sua morte ancora Fora inutil riparo a' mali miei . Oh, Waller, cessa omai di chieder speme A chi speme non ha . Cercala altrove . Per me d'odio si parli. Io mi distruggo In mille guise, e sol mi serbo in vita, Per abborrir chi generommi, e poi Mi lasciò preda d'un iniquo mostro Per vile effetto di timor --- Che dico? B 3 Chi, ATTO

Chi , più di me medesma , esser può degne Dell' odio mio? Chi fu di me più vile Debile, spaventata, al duro istante, Che ad Odoardo indissolubil laccio Per sempre mi lego? Perchè d' un ferro Armar questa mia destra, o d'un veleno Altor non seppi, e con veloce morte · Cosi sottrarmi al detestato giogo. . Che imper mi si velea? -

Val. Deh! non ripeta Cosi orribili sensi il labbro tuo: Freme natura in ascoltarti solo ---

Enr. Frema piuttosto, in così atroci pene Nel vedermi languir --- Waller, perdona, Se troppo cieca io son ne' miei trasporti. Non è il frenarmi in mio poter. Già volge Il settim' anno, che nel seno aperta . Porto una piaga, un' insanabil: piaga, Opra crudel d'un disperato amore, Che tanto più m'accende, ed allontana Del suo vasto poter, delle sue forze I limiti allo stupido mio sguardo, Quanto più il fin del viver mio s'appressa. Ahe, si', t'adoro ancor unico oggetto, Cui l'alma mia sempre contempla, e brama, E benche rea . ne' miei traditi affetti Una fede incorrotta ognor ti serbo; Fe , cui vana conosco, e ch' io ti deggio; Fede, che il Ciel - ( debbo chiamarlo ingiusto?) Lascio, ch' io ti giurassi, e poi deluse. Oh Dio! come mi strazia, e mi confonde La rimembranza di quel dolce istante, In cui dirmi t' udii : ,, tu mia sarai . " Che non risposi allor, che non promisi A promessa si sacra? Io mi credea Del più saldo coraggio essere armata, Per poter quindi ogni sinistro incontro Ardita superar --- ma il mio coraggio.

para la constitución

SECONDO.

Cangiossi in tema, del periglio a fronte ... E spergiura divenni, ed infedele Con questa man, mentre il mio cor non l'era, Oh! debil donna, indegna di sì raro, E virtuoso amante! Ecco quai sono. Del tuo sesso le forze, e la costanza? Perchè più vivi, e di dolor non mori? Qual speme ti riman? Misera! Aspetti Forse di riveder chi ti dovria Co' suoi giusti rimproveri, l'estremo Colpo vibrar ? Folle | l'aspetti indarno. Egli è morto per te; benche ancor viva Ignorando il tuo stato, e la tua colpa, D' un' oscura prigion fra lo squallore .

Val. Onnipossente Dio, tu la sottraggi Da si fiero delirio, e la richiama Al sentier di virtude ! Io più non posso

Lusingarmi di vincerla ...

Two padre , . Enr. Il perfido tuo padre, è il tuo tiranno, E' il tuo rivale ... alfin lo Sposo mio. Ecco ciò, che per sempre ci condanna L'un dall'altro divisi... e non v'ha speme ... No, più speme non v'ha ... morremo amanti. Ma non sposi giammai ! .. Ciel , fa , che cessi L' abborrito mio vivere, or che provo Nel più possente grado la mia smania . Arrigo! Arrigo! il perderti è deciso . E il non vederti più ...

Val. Regina, ah! forse In breve il rivedrai ...

Chi? Arrigo! .. Arrigo! .. Val. Egli stesso ...

Enr. M' inganni?..

Val. Oh , Dio ! vorrei " Een poterti ingannar . Conosco, e temo Il tuo forte dolor. Grande periglio Sarà l'esporti a rivederlo ...

Err.

ATTO Ei dunque

Enr. Ei dunque
Dalla prigion tratto sarà? ..
Val. Fra no

32

Val. Fra poco.

Val. La liberta gli rende .\
Enr. Waller, Amico, oh i se il mio cor potessi
Ora scoprirti appien, che non vedresti
Inorridir io ti farei.. Pensieri
Novi, strani, sacrileghi, furenti
Formo confusa...

Val.

Ah! li preveggo, e tremo ...

Enr. Che far dovro?

Fuggi l'incontro suo,

Val. Fuggi l'incontro suo, Se l'ami ancor. Deh! fuggilo ...

Enr. Che pena!
Val. Farò, che il Re te lo permetta ...

Enr. E dove

Val. Del padre tuo ;

Era le amorose braccia.

Oh, dolce amante
Il tuo primo pensier, di rivedermi,
Forse sarà, quando io dovrò fuggirti...

E fuggirti per sempre.

Qual periglio evitar così potresti...

Zin. I rimproveri suoi, Waller ... da questi
Potro sottrarmi almeno: essi 'l periglio
Più grande sono, ch' io da lui pavento:
Di sostenermi al suon della sua voce
Io forza non avrei ... Da quali, e quante
Ingiurie l'alma mia non graverebbe ...
Egli a ragion potra chiamarmi infida,

Ingannatrice, disleal ... Gran Dio : Al solo immaginarlo il duol m'uccide ... Non più ... Waller, s'adempia il tuo consiglio. Ritornerò fra le paterne braccia . Il Re lo sappia, e approvi ...

Val.

SECONDO.

Val.

Il Re s' 20vanza.

Eur. T'è noto il mio voler ---

Val. Perche tu stessa

FaveHargli non puoi? -Esr. Sai, ch' io l'abborro? --Val. Ah! ignorarlo vorrei ---

Questo ti basti. (parce)

Waller , e 9doardo . Ode Ella mi fugge ancor! .. tu mesto sembri ...
Dunque abbiam di placarla invan sperato? Che rispose a tuoi prieghi? E' risoluta Di non più perdonarmi ? Eh! ch'io lo merto. Eterno sdegno , in faccia al sacro Altare , Dov' io la strascinai, per possederla, Benche nemica, qual mia aposa, franca, Intrepida giurommi . Il sacrifizio Esecrando, che allor volli da lei . Dispietato! Con barbare minaccie La cruccia ancor, vieppiù s'accresce se poseo Di placarla sperar ? .. Waller , che pensi ? La consueta ilarità non mostri, Con cui sempre solesti ogni sventura Rassegnato incontrar! .. Qual fia mai quella, Che tu prevedi , e ch' io pavento . Parla . Val. Signor , non disperiam. Par, che in un giusto

Timor della Regina onnai si cangi Quel, che sdegno tu credi ... Ella domanda Di lasciar questa corte, e far ritorno Al di lei genitor, pria, che tuo figlio Qui la rivegga ... Un facile periglio Ella così schivar pretende, e spera ...

Ella cosi schivar pretende, e spera...
Tu sai qual esser possa, e quanto grande:
Previenilo, Signor... Fa, chi ella parta,
Non indugiar... Deh! la rimanda al padre:
Ella stessa lo chiéde... Il vacillante
Corr della tua (force in simila gaira)

Onor della tua sposa in simil guisa Assicurar tu puoi; questo ti caglia

Di

TTOS

Di por frattanto in salvo abbandonarmi

Enrichetta, dovra? Forse potresti

Volerla espor d' Arrigo alle querele, Che un di l'amò, che forse ancor... Nol voglia, No, non lo voglia il Ciel. Fors'io m' inganno E ne' sospetti miei troppo m' inoltro ... Me tu giammai permettere non devi , Ch'ella rivegga Arrigo: Io tel consiglio; E, se necessità nol vuol, prudenza Almen, Signor, par, che lo chiegga ...

Intendo , edo. Intendo, eì, quel, che vuoi dirmi, e sento Risuonarmi all' orecchio, e in fondo all'alma Scendermi poi non dubbie spaventose Di natura irritata le minacce'. Preveggo ben quel, che avvenir potria,

E che forse avverra ... Non disperiamo ..

Parta Enrichetta.

B poi la credi in salvo? Val. Vuoi ta, che fin sotto il paterno tetto: Arrigo corra a cimentarla?

Ah! 3' ègli L'ama tuttor , sapra trovaria , ad onta Dell' ostacol più santo. Amore, in seno Di deluso amator, diventa sprone A feroce vendetta, e non conosce, E più non scorge limiti, o ritegno Nel terribil momento, onde si lascia Dalla furia guidar, che lo trasporta

Val. Dunque, Enrichetta, agl' impeti primieri Del Giovane temuto almen si tolga Ei qualche tempo quell' asilo ignori , Ov' elia scelse di celarsi . Io spero Ridurlo quindi a mitigar quel foco, Che forse aneor l'accenderà ---

Odo.

Q40. . Si faccia Ciò, che tu mi proponi --- Ai di lei padre Enrichetta ritorni --- io v'acconsento, Benche il mjo cor me lo contenda . Ahi , crudo Poloroso dover! Vada --- si --- yada ---Non deggio no , per quell'amor , ch'io provo. Per quell'amor, ch' odio ritrova in lei Forzarla ad aspertar novi terrori In questa Reggia luttuosa -- Eh! parta, E a riposar porti l'orecchio, stanco Da' miei lunglii lamenti, al patrio suolo. Waller , tu vanne a lei Dille , se pria D' abbandonarmi, ella volesse un solo Un breve istante udirnquesta mia voce Quel perdono implorar, che invan più volte Le ricercai, che men crudel mi fora, Il privarmi di lei . Fra queste braccia Dille --- ma no, fra queste braccia inique D' invitarla giammai non oscrei Degne non son di stringerla. Son queste Che la trassero al mal, ch' ella sopporta; Queste, che d'infrangibile catena La gravarono un giorno. Ella mai sempre Le respinse fremendo . Oh , Dio! m'udisti---Non so chieder di più --- Fa , ch'io le parli, Se il differir qualche momento ancora Periglioso non e ... most nold

Tu sai, che or qua s'attende ---

Odo.

Jo. non, m' opponge,
Parta senza indugiar - Mi lasci indegno
Di recarle, persin l' estremo addio
Tu la dirigi, e invece mia comanda
Giò, che occorrer le possa --- Un'altra sposa,
Albeide, io perdo, e da tiran la perdos

ATTO Se un ferro micidial non le da morte, L'uccideranno i barbari tormenti, Che riconoscon me spietato autore . Tradita sposa, di quel Nume irato, Ch' è tuo vendicator, son questi i colpi -Fa pur, che si raddoppiino --- li merto: Di bramarli non cesso, e d'adorarli . Val. Mio Re, richiama gli abbattuti spirti, E l'affetto paterno invigorisci , . Ed a teneri sensi ti prepara ---Mira chi giunge ... io lo conosco appena, Pur mi assicura il cor---Gran Dio! Chi viene! Val. Il tuo difetto figlio . Esulta ---

Odo. lo tremo ! .. Val. Non paventar . Sei padre .

Ode.

E chi m' assiste ? .. Val. Scorre nelle sue vene il sangue tuo: D' esso ti fida ---

Odo. Io l'oltraggiai quel sangue ---Deh , Waller ! non fasciarmi ... Val. Ad Enrichetta.

Forz'e, ch' io corra ... Ode. Ah! si --- Salvala ---To volo ---

Val. Ode. Salvala ...

Val. Non temer .

Oão. Tremendo istante! Val. Pietoso Giel , soccorrilo. (partendo) Odo.

Mi perdo! .. CENA Odoardo , e Arrigo .

Arrigo senza partare, e con le lagrime agli occhi abbraccia il padre, e si precipita a suo è picat, stringendo le di lui ginocchia )

Piglio, t'offendero, se tal ti chiamo?... Figlio... quel, che la voce or ti sospende E ti spreme te lagrime dagli occhi,

Dim-

37. Dimmi: è vigor d'un tenero piacere, O d'implacabil odio ? .. Oh Dio ! tu taci, Ed io posso parlar --- Ah! quest'e il punto, Che i nostri cori giudica, bilancia A mio rosser . Quant'e più molle il tuo Di quest' empio mio cor, figlio oltraggiato, Or si conosce appien! .. Tu taci, e piangi ---Ed io parlo ! .. Ma il duol fa , ch' io favelli ... Il duol, che in rivederti mi trafigge, Il duol, per cui di vaneggiar mi sembra .-Svela i segreti sensi tuoi --- Condanna Di tua voce il tiranno, che t'afflisse Senza delitto . Il genitor non oso D' offrirti in me , benche pentito io sia D' averti vilipeso. Il pentimento Mio, non potrà giammai sì grande offesa Cancellar --- Ma vieppiù tu stringi, e baci Queste ginocchia -- Oh! Figlio, se non fossi Agli occhi tuoi si reo, quanto maggiore Fora il piacer, la tenerezza --- Oh Dio! Di tenerezza io parlo, e non so ancora Quel . che tu mi dirai --- Schiudi le labbra, Che deggio udir da te ? Che il peso ingiu sto Ar.

Delle catene, ond' io sett' anni oppresso Ciacqui in angusto carcere, fu duro All' innocenza del mio cor --- ma pure E' sì lieto il momento, in cui ritorno A riveder l'autor de' giorni miei, Ch' ogni pena mi scordo, e grato, e dolce, Dolce m'e il rivederti, e l'abbracciarti. Odo. Sei tu, che parli, o mi lusingo? .. Ar. lo stesso.

·Anzi il mio cor ---

Dunque la gioja è quella, Odo. Che di gel mi circonda!.. anche la gioja Fa , che s' agghiacei entro le vene il Sangue ---

Spiegami tu questo novello affetto,

ATTO Figlio, tu sol, che il puor, che me lo spiri; Sollevati, abbandonati al mio seno, Giacche la tua virtù non lo detesta, Dopo la lunga tirannia sofferta. Versa meco le lagrime, e in tal guisa Vieppiù del tuo perdon fammi sicuro? Non si favelli de' trascorsi miei, E si lasci a quest' anima la cura Di sentirne i rimorsi , e di serbarli ,

Per vendicarti in parte Eh! qual vendetta Ar. Poss' io voler contro di te ? La vita Per te il Ciel mi donò : fe sol ne fece Assoluto Signor qual Re , qual padre . Con diritti si sacri ogni rigore Usar tu puoi contro il vassallo , il figlio ; Ne puote il figlio, il suddito giammai, Senza offendere il Ciel , di te lagnarsi . Odo. Deh i perche siam qui soli, e a questi accenti D'umiltà generosa, ascoltatrice Londra tumultuante, e omai ribelle Tutta meco non è !.. Ribelle Londra !

or Dio ! che pronunci ?

Ar. Ah padre! che vuoi dir? Cangia gli affetti, Odo. Odiami , Arrigo , in questo punto ... il danno

E' di mia man formato, e tu dovrai Tutto il peso portarne ... , Ar. lo non t'intendo.

Od2. Io qui non son più Re ... Ciel! ... Ar.

Troppo tosto D'e sser lieto credei ... tempo è di lutto . Ar. Perche ? ..

Odo. . La mia barbarie ha già scemato, ( Arrigo , fremi ) ha già scemato in parte

11

If retaggio paterno a te dovuto ...

Odo. Tra poco, non avrò vassalli ...

Odos Lá Scozia più non m'è soggetta: In verzognosa guerra io la perdei. Ar. Che! La Scozia perdesti!...

La mia colpa è più grande, e il mio formento r Londra', in segreto, di strapparmi tenta Dalle mani lo sectto, e forse ancora Questa vita, che abborre ...

Ahi! dove siam?..

Odo. Fra l'orror delle insidie e del periglio..

Ar. Ebben la libertà, che tu mi rendi

Atterrirà i sacrileghi. La destra

D'Arrivo's s'amera vier tua diesa ::

"Atterrivà o's array vier tua diesa ::

"Atterrivà s'amera vier tua diesa ::

"A

D' Arrigo s' armera per tua difesa ..... Spargero questo sangue ...

Odo.

Invan me l' offri A colpi tuoi non troveral chi opponga Un colpo sol. Tu qui non hai nemici, Attzi ognun ti rispetta, e ti conosce Nell' intimo del cori per sno Sovrano.

La mia morte si vnol, perche tu regni Lecoti tutto disvelato. Or puoi Più volermi difendere?

Ar. E mel chiedi?...

Ar. Morendo io stesso Betinto ch' io mi sia , de' tuoi nemici
La speme cesserà , ch' io salga in trono
Dopo di te : No, non lo speri sheuro .
Per desio di Tennar sinor non vissi .
Ma per più caro loggetro amai la vita ,
E , tenni la mia (e . Sol che il riveggia
Mi bastera , per poi morir contento ...

Odo. Ecco alfin di tremar giunto l'istante Per entrambi... Più speme non mi resta... No... 40 No ...

Che favelli? .. Ar.

Lo previdi ... Odo. Ar.

Perche volgi si tetro ora lo sguardo 3 S' addoppia il tuo terror ! .. Qual monumento! ( vedendo l'urna )

Odo, Sara tuo figlio il tuo vendicatore . Albeide, in questo giorno!

Ar. Oh , giusto Dio ! Qual cenere si cela entro quell' urna ! --

Odo. Cener non v'ha, ma la memoria è quella Del più esecrando de' delitti miei ---Leggi .

Mia madre! Oh sangue mio, che chiedi?--Oh rimem'ranza tenera, ed atroce ! --Qual irritata fiamma ora m' avvampa! --Qu'il odio ! -- quali furie ! -- Oh Ciel, punisci . Fulmina il traditor --- Madre, mia madre! ('s' inginocchia a piedi dell' urna )

Odo. Esaudito sarai -- L' ira celeste Già mi prepara i fulmini, e li scaglia ---D' uopo non ha, che il figlio mio gli affretti. Ar. Padre ! -- il mio labbro questo nome appena

Può pronunciar ---Odo. Non merito tal nome ---

Ar. Dunque -- vittima fu d'un-tradimento L' innocente mia madre, e tu --- tu stesso ---Ah! disuman --- perdonami ---

Finisci . Non sospender le ingiurie 2 me dovute ---Sempre poche saran ---

Dunque di ferre , Ar. Non di morbo mori qual tu dicesti? Odo. Assassinar la feci ---

Ed io t' ascolto? Odo. Compii la sua vendetta.

Ar. Ah! la dovrei ---

Odo. Non tel contenderò ---. Ar. . Lasciami, o padre ---Favellar più non t'oda il mio furore ---

Temilo ... Oh Die ! -- lo frenerò --- ma taci. Ode. Anzi deggio irritarlo a maggior segno . Palese e la mia sorte. Il Ciel punito Di tua mano mi vuol . Non v'hà più scampo: Si secondi l'orror di tue minacce ---

A terminar si sforzi la tua destra Ouel, che il cor le comanda ---

Ah, nò! -- mi lascia --Ode. Tu non mi lascierai, quand'io ti sveli--Ar. V' hà forse colpa ancor? Odi l'estrema, Odo.

Quindi all' umanità sordo ti rendi ---

Tu più sposa non hai .--

Qual --- chi --- che dici ? Odo. Enrichetta --Sospendi -- E' 1' assassino

Di lei quel , ch' or mi parla ? .. " E' il tuo rivale 3 040. Ar. Come ! non l'uccidesti ? --

Io la costrinsi ... Ar. A che?.. finisci . Ode. A divenir mia sposa ... Ar. Svenami in questo punto,o ch'io... Che aspetti Inoperoso, pigro Ciel? Tu dormi. E la malvagità quaggiù trionfa, E le tue leggi impunemente sono Derise, calpestate. Alla natura Dunque tu lasci-di punire il dritto, Con delitti più negri, altri delitti? Ebben si faccia il tuo voler . Terrore .

Eccidio, stragi, sacrilegi orrendi. Spargeran le mie furie in questo suolo, Suolo infernal, dov' ebbi vita, e a un tempo Il destino ai tormenti i più crudeli . · Dov' è, dimmi, dov' è colei, che un giorno

Con giuramento sacro, e sacro tanto, Che a struggerlo non basta il Cielo istesso . Annodò la sua fe, con la mia fede? La disvela al mio foco. Ove l'ascondi?.. Viv' ella ancor ?

Odo. . No, che per te non vive. Ar. Ed io vissi per lei nella prigione, Dove tu mi chiudesti, o dispietato;

E invan , s' ella tuttor respira , invano Mi si contrasterà ; ch'io la possegga ... Ode. Deh! non dirlo nemmen ., Piuttosto il pette

Aprimi di tua man, ma cedi o figlio ... er. Figlio! Non proferir si dolce nome , Che a me più non convien ... Ma, dove sono?... Con chi parlo ? .. Enrichetta , io t'ho perduta ! Ma tu vivi ... Ah ! se vivi , in parte è dunque Il tradimento di tua scelta ... in parte! ... Anzi tu lo volesti, o traditrice . Tu dovevi morir, barbara, pria, Che lasciarti sedur dal mio tiranno.

Oh! qual diverso sdegno ora m' investe E divide i pensier della vendetta, · Che per te sol formai. T'allegra, iniquo; Compagno al tradimento hai quell'oggetto, Che dagli occhi tuttor mi strappa il piante, Pianto di rabbia, e avvelenato amore. Ed io vissi per lei, quand'ella ... Oh Dio! Muojo in pensarlo, e poi ritorno in vita-Per sol desio di vendicarmi. Ah! dimmi.

Ingorda tigre, per qual fin geloso . A' rei custodi , che mi furo al fianco . Di scoprirmi vietasti ogni disegno Della tua crudelta? Malcanto, stolto Usurpator, se un solo indizio, un ombia

D'avermi toltà l'adorata sposa Tu giunger mi facevi, or sarei morto, E non avresti il peso di temermi Feroce ineserabile nemico .

Odo. Arrigo! ... Arrigo! ...

Odo. Ascolta.

Ar. Più soffrirti nen possa ...

Odo. Un sol momento ... Ar. No ... Se tuttor qualche poter ti resta,

L'usa, nol risparmiar ... Quest'è il consiglie, Che un nemico ti dà ... Fa, che mi chiuda Di nuovo la prigion, d'onde m' hai tratto . Dao. Voglio prima morir ...

Dunque paventa.

Waller, e detti.

Val. Signor ... Parla ... Enrichetta?

Val. Barte! Nan parried wole a fearmanter

Ar. Parte! .. Non partirà ... volo a fermarla; E non s'opponga al mio voler, chi morte D' affrettarsi non cerca ...

Val. Oh Dio! che accade!

Londra, se il brami,

Eccò il tuo Re: comincia a vendicarlo.

Val. Seguasi, per pieta, seguasi... (parse)
Odo. Quale

Abisso si spatanca! io son perduto! (parce)

Fine dell' Atto Secondo.

# ATTOIL

SCENAPRIMA.

Arrigo, il Duca di Lancastro, e Guardio.

ica Ove corri, Signor?...

Ar. Seguimi ...

Buca Han dunque

Qualche meta i tuoi passi, ed io l'ignoro?

Fret

Frettoloso , furente , irresoluto Or t'arresti, or riprendi il tuo cammino, Ne sai dirmi tu stesso, a quale effetto Si stranamente il tuo pensier ti guidi? Dinmi almeno, Signor, se di periglio Qualche tema ti turba: Alla difesa Disporrò questo braccio, e i miei seguaci. Già lor bolle nel sen sfrenata brama Di vederti sul Trono . Essi la spada Impugnano per te . Mirali , e sciegli Da Sovrano le labbra, e lor comanda, Che de' nemici tuoi versino il sangue. Io li saprò precedere . N' additi Un semplice tuo cenno il punto, il loco, In cui dovrem strage recar. Ne' nostri Colpi vedrai la sicurtade espressa Di quella fe, che ti giuriam Vedrai, Come un Re si difenda, e si protegga. Ma tu taci fremendo, e gli occhi tuoi T' escon dal centro lor, mirano il suolo, E nel suol par, che mirino sdegnati Qualche oggetto abborrito!

Io l'odio , è vero , Quanto un giorno l'amai: lo veggo ancora, Ma sol perchè la mente mia lo insulti ... Frenero questi palpiti ... L' affetto Distruggerò, che, moribondo, in seno Mi fa sentir per lei l'ultimo sforzo, Sforzo van, di cui l'ira è vincitrice . No , non fia , ch' io l' ascolti . Un detto solo Del suo labbro mendace alla viltade Di trapassarle il cor con questo ferro Potria ridurmi .

Or di chi parli intendo, E conosco il dolor , che si t'accende ... Ar. Dolor ! .. rabbia l'appella . Io non mi degno D'abbassarmi a penar, per l'infedele Donna, che mi pospose al viver suo.

TERZO. M'ardo già d'altre voglie, e d'altre cure S' occupa il mio furor ... Da me lontana La rovina comun senta l'ingrata; Vegga i complici suoi perir, soggiaccia A mortiferi stenti, invan mi chiami, Replichi invan le strida, e alfin ritrovi In disperata morte il suo conforto. Quest' è usarle pietà : quest' è scemarle Il dovuto rigor, ben me n'accorgo, Ma , nel punirla ancor , vuò , che , confusa , Generoso mi scorga, e n'arrossisca. Oh de rimorsi suoi, s'ella pur serba Qualche parte dell'anima incostante, Sensibile tuttor, qual fia l'assalto! La potessi veder non osservato! Oh! la potessi udir con sicurezza Di non troncar della sua pena il corso! Potessi ... Oh Dio! D'incrudelir non sazio Senza sfogo mi resto, ed io per lei Il gastigo sopporto, e mi consumo. Nume, che a vendicar presiedi i torti D'un amor così lungo, e sì costante, O dalla mia memoria lo cancella, O col fedele, la infedel confondi. E fa, che un fulmin sol piombi su noi, Che ne dia morte, e incenerisca entrambi.

Buca. E questo non è duol, misto tuttora D'amorose punture ? A chi negarlo

Potrai , Signor ...

Al mio dover vorrei : Negarlo, amico, e il mio dover non scerno. Duca Tu dunque, che, poc anzi d'E richetta, Col più caldo fervor correvi in traccia, · Sarai d'abbandonarla risoluto . . . Senza neppur vederla?

Oh ciel ... vederla? .. E v' ha chi mel consigli , e non paventi

Per lei , per me medesmo?

Duca

46 A T

E in te l'amante, -/ Duca Piucche il nemico, chi non scorge appieno? Ar. Deh ' non dirlo mai piu , Duca : Piuttosto In altra guisa la mia smania irrita, Ma non suppor , ch io I ami ... E dell infamia Per me questo l'eccesso ... io non conosco Viltà maggior ... Se accorger mi potessi. Che nel mio sen qualche favilla accesa Si nascondesse ancor del foco antico. .Che per l'indegna alimentai , mel credi , Spegnerla con me stesso alfin vorrei . Duca Perdonami, Signor, cieco ti rende Il tuo delirio, ed importuno forse Ti sembrerò ... ma la tua piaga è aperta; E, senza, che tu il voglia, a te medesme

Ti sembrero... ma la tua piaga è aperta; E, senza, che tu il voglia, a te medest Contradici sovente, e il ver contendi. Dicesti pur, che moribondo affetto. Non cesso d' istigarti...

Ah! che tu cerchi Ciò, ch' io bramo fuggir. Dell'amistade Questo non è il soccorso. A un disperato, Con rimprovero barbaro ingegnoso, Tu distingui gli error delle sue labbra? Poss' io saper quel, ch' io mi pensi, e dica In si violento affanno? .. Evvi di luce Più raggio alcun per me ? .. Speme di calma Poss' io nudrir? .. Compiangimi, son vinto Da debolezza tal, che i miei trasporti Vogliono fin rispetto in chi li osserva. Oh Dio! mirami, e vedi a che son giunto! Vedi tu da questi occhi inferociti Spinta dagli urti di moleste brame L'alma, ch' io mal trattengo, uscir conversa Con impeti fugaci in pianto amaro? .. Da tenera pieta scosso mi sembri, Quand' io da me medesmo la bandisco, Quand' io cerco ... che cerco? Ah! tu lo sai, Ripetilo , puniscimi , m' uccidi ...

Non

TERZO.

Non errano i tuoi sensi... lo confesso Mi strugge ... ahi doppia smania ...

Duca Amor ti strugge.

Ar. Sovrumano poter!.. forza immortale?..

Combatte invan la mia ragion ... mi perdo ...

Duca Ebben : decidi , ch' Enrichetta lunge

Vada da questa corte , e non ti vegga ...

Ar. Lasciami ...

Duca

Ti sovvenez, che la fuga

Tu le impediati ...

Ar. Lasciami ...

Duca

Un tuo cenno, per far , ch'ella ritorni;
Al patrio suol ...

Duca Crudel! lasciami...

E' d'uope

Affrettarle un destin ...

Ar. No, non fia mai, Ch'io giunga a secondar gli avversi moti D'un tenace desir...

Duca Quai son?..

Ar. La lingua
Disvelarli vorria ... non ascoltarmi,
Non m' obbedir, se non mi sei nemico ...

S C E N A II. a Enrichetta, Waller di deutro, e detti.

Znr. Hi mi può trattener? ... Fermati ...

Vanne .

Val. Oh Dio! che tenti?

Em. La mia morte. Arr go
Dee di sua man ferirmi, ed io lo bramo.

Ar. E' questa voce?...

D'Enrichetta.

Chi contende l'accesso in questo loco?

Ar. Guardie . . .

47

ATTO Signor 1 ( grida u cendo ) Fermati .

Ar. Guardie , ()uesto importuno vecchio a me s' involi ... . Costei s' arresti... Alcun qui non s' inoltri .

Ciel ... Duca... mi sostien... la vidi...io manco ( viene sostenute del Duca )

Enr. Oh Dio ! che perdo le mie forze. Oh Dio! Ghe a vista tal non reggo ... Oh Dio , ch'io mojo. ( cade svenuta sopra un sedile di marmo. ) Val. Duca, tu la difendi ... Amico ... Parti, Duca

Waller , invan resisti ...

48

Enr. Val.

E il mio furore Si rispetta così ? Vuoi ch' io t' uccida ? .. Duca Ostinato che fai ? Val. Dio! la tua santa

Religion dalle temute offese. Salva, e disarma l' offensor smarrito.

( parte sforzato dalle guardie ) dr. Vedila, Duca ... Ella e quel ben, che tante Un di considerai, che di tant' anni La termentosa prigionia mi costa, Che già perdei ... che in mio poter ritorna ... Qual-non intese incanto, irresoluto Mi vuol ... mi ferma il pie ... la man mi ferma, Che pria disposta a trucidarla io tenni! Vedila in quel languor, ch' ora mi porge L' immagin della morte, a cui dovrei Sotto questi occhi condanna rla ... Vedi, Se v'è stato per dei, che più di questo Possa gli sguardi d'un tradito amante Render satolli ... io men compiacció, e breve Forse sarà l'immagin, che m'alletta ... 'Oh, stolto! e queste femminili angosce Spesso finte con arte seduttrice Potran saziarmi? Ed io rossor non sento Della mia vil semplicità ... Fors' ella TutTERZO.

Tuttor m'ingaona, e nel suo cor deride
Questo timido sdegno, ond'io non oso
Sollecitar la giusta mia vendetta ...
Ma di tal vanto non andrai superba,
Che in quest istante sol con te m-desma ...
Dall'ozio alfin mi scuoto, e questa destra
Ad eternar s'appresta il mio piacere,
Ed a puninti, perfida ... (per ferirla)
Duca
Che fai s' (vienendolo)
Env. Vibra ... ma tu perche, perche lo arrestis

( cadendo a' piedi d' Arrigo ) Io qui merito morte, e morte aspetto Dal braccio sus ... Difendermi non deve Chi a peggior crudeltà non vuol serbarmi ... Coglier potrò la sospirata meta De' miei lunghi desir, se quella destra, Cara destra perduta, e pianta indarno 1 Dalla mia debolezza, in questo sangue Si degnera di tingersi. Comprendo ... Che a lieve pena volontaria io m' offro. Per espiar la colpa, onde son rea Verso di te, che il genio tuo non sazio, Più atroce a meditaria, s'apparecchia. Ma se scoprir quest' alma io ti potessi Nel centro del dolor, che la circonda, Ed i rimorsi, che la van straziando Sempre più sieri, e senz'ombra di tregua, Forse più mite il tuo pensier sarebbe Nello studiar di tormentarmi il modo. Nè creder già, che per timor la lingua A pronunciar umili accenti io storzi .-Per placarti, o Signor; ne che l'affanno, Per cui sudor, con lagrime confondo, Sia della tua presenza un tardo effetto; Poiche ti ponno assicurar di questa Desolata Città gli abitatori, Che da quel di terribile, in cui spinta. Involontaria fui ( giorno infernale! ) Grep.T.111. A fre-

A-T T O A tradirti, o Signor, d'alti lamenti; E del tuo dolce nome ognor la Reggia Risuonar feci, e già m'avri: sepolta Nel tenebroso sen di qualche tomba Dopo il commesso errore, il minaccioso Persecutor destin, che ancor m ha in cura, Se la speranza non teneami viva Di rivederti, e di morir punita . Sotto quegli occhi, i cui teneri sguardi Sempre ne miei delir vidi, e gustai. E se a grado più reo non paventassi Di spingere i miei detti, io ti direi, Qual' altra speme lusinghiera, e trista, In segreto rudrita, esca porgeva A quella fiamma ... ma, se tardi, oh Dio ! . Signor , se più tardi ad aprirmi il petto , Spargerò d'altri orrori lo spavento. Con delitti novelli ... Ecco a' tuoi piedi La vittima prostrata ... omai ferisei, E me distruggi, e gli empi mici pensieri. Duca Ebben che pensi? Lasciami con lei.

Ar. Duca Ti fiderai di rispettarla ? ..

Ar.

Vanne;

E fa, che quelle guardie sien disposte In guisa tal', che d'improvviso alcuno Cogliere insiem qui non ci possa.

E' d' uopo , Duca Che ad un fren t' assoggetti ...

Ella mel pose ... Duca ... temi diverso il tuò periglio. ..

Duca Sien salvi i giorni suoi : di più non cerco. ( dispone le Guardie , poi parte )

S. C. E N A

: Enrichetta , ed Arrigo . Unque di mia costanza, ingrata, è questo Il guiderdon , che mi serbasti? Io deggio Dunque fuggirti eternamente, odiarti

TERZO.

Quanto t'amai, costriuger la mia lingua
A schivar il tuo nome, o a maledirlo?

Znr. Ah! non fia mai...

Ridotto ad infierir contro l'iniquo
Autor de giorni miei, contro me stesso,
Per tua sola cagion, potrò sottrarmi
Dal caricar delle più vili ingiurie
Quel nome, che tuttor porto scolpito
A profondi caratteri di sdegno
Nel mio cor palpitante ...

Enr. Ah! col mio sangue
Cancellar lo potessi ...

Ar. E che! ... mal soffri,

Ch' io di te mi rammenti? . .

Enr. Io mal sopporto,

Che tu peni per me ... & So, che ti onoro. Ar. Che a tuo trionfo i debili miei sensi, E a mio rossor tu scopri, e che in questi urti Ciechi, possenti, risoluti, ond' io Quasi vibrato sono a sofferirti. A favellarti, tu conosci, e trovi L' amante ancor , benche tradito , e privo D'ogni speme per te ... Ma quest'amant e, Ch' or ti soffre, favella, e non sa come, E per qual forza ignota ei ti rispetti, Tra poco il fren, che limitato all' ira Impose , scioglierà . Dell' Inghilterra Sconvolto mirerai tutto l'impero, I cittadin di Londra ribellati

Contro il loro tiranno ... e parricida ... Sì, trema, ingrata, e parricida Arrigo ... Enr. Dio! per me!..

Per te sola ...
Enr. Ed io non moro?...

4

TERZO. Spargeva il suo splendor, spesso sdegnai, Per tener tutto il mio pensier raccolto A contemplar con impeti di gioja L' immagin tua, che il guardo mio scorgeva. Per ingegnosi sforzi di memoria. E da una dolce illusion rapito Sovente mi parea, che da te stessa La mia voce s' udisse, ed oh! con quanta Sicurezza di spirto, e confidenza Spesso ti dissi , e replicai : Sei mia , Non paventar : quest' anima ti vede, E il continuo piacer sente d'amarti, E per te sola facil le si rende L'esister senza il ben di libertade . La paterna barbarie e già delusa, Che disgiunti ci vuol : Noi siamo uniti, E la nostra virtù; la nostra fede San superar di Iontananza il freno; E legarci di un nodo eterno, e sacro ... Ma folle! Oh Cielo! in quai fallaci sogni Perdeami allor ! -- Tu mi tradivi allora. Ed io folle stancava il mio talento A mendicar lusinghe, e ad adorarti. Cessa l'inganno alfin --- vorrei sentirne Almen rossor per mio conforto; almeno Vorrei poterti odiar ---Non m' odii ? --Enr. Abborre

Ar. Il perderti, crudel ! --

Non m'odii? --Ern.

Ar. Trienfa, io t'amo ancor, ma senza speme, Ma sol per consumarmi, e pianger sempre . Ern. Toglimi, o Ciel, la voce ---E che vorresti

Dirmi ? - -

No , non m'udir ---Ern.

Ar. Seguimii, non pentirti .

Ern.

SCE-

Oh , noi perduti !

Odoardo , Guardie , a detti , pos Waller . Iglio, figlio, che tenti? ..

E a un mio nemico, Ar. Guardie non v'opponete?

E tu seguirlo Ode.

Senza tremar, sacrilega, potrai? Enr. Dove sono gran Dio ! . .

Ar. Tu per lei trema. Non inoltrarti, disuman, se brami Di non cader per questa mano estinto. Guardie, chi ardisce a' passi miei contesa ? Frappor, s' uccida. Di rispetto è indegna Ogni altra vita, che la mia tradisca. Vostro Re mi voleste, e tal vi sono.

( parte con Enrichetta , seguito dalle Guardie). Odo. Tutto si perda, ma si tronchi il nero. Scellerato disegno al furibondo ...

Waller ---

Val. Mio Re ---

Ode. La sposa egli m'invola ---Val. Chi mai? -

Ode. Miralo ...

Val. Aita ---

Ode.

Io volo, io stesse Abbandonato, inerme, o a certa morte, O ad evitar l'alto misfatto. (parte)

Val. Ei corre, Ei s' affretta a perir --- vadasi ... (s'avvia)

SCENA Il Duce , e dette . "

Duca FErma ... Non trattenermi .

Duca Al mio stupor t' arrendi, T' arrendi all' incredibile sorpresa,

Che d' improvviso gel mi cinge . Vieni A veder come inaspettati , e grandi Son del Cielo i prodigi . Io non intese . C 4 Oscu-

Oscure forme a questa corte iniqua. Egli prepara i suoi flagelli ...

E intanto

Forse il mio Re ...

Duca
Di lui più non ti caglia ...
Ei già viver non dee .

Pal.

Perche? ...

Val.

Ducs Quest' urna
Falsa memoria ai posteri conserva...

S' atterri omai ... Che accadde ? ...

Duca Albeide vive,
Vive tua figlia, e in oggi all' Inghilterra
Ritorna la legittima Regina ...

Val. Nume immortal! che dici?...

Ducs Io non e inganno, Ella è già in Londra, ed in remota parte D'abbracciarti sospira. Andiam: Da lei Saprai per qual strana pietade illesa Seppe restar dal tradimento ordito, E vivere sinor...

Val.

Sostienmi, amico,
Reggimi tu ... Tu mi conduci ... Io manco ...
Non ho più forza al piè ... Non so, s'io viva..
Tremendo Ciel! fa, ch'io la vegga, e poi
M'abbia morto il mio duo!...

M abbia morto il mio duol ...

Non dubitarne ... Agli innocenti è scorta ... Fra le vicine stragi in questo giorno Un Nume difensor ...

Val. Ma it Re col figlio Forse in cimento paventoso ...

Duca Arrigo

Tu non conosci. Ne' forori suoi Troppo rispetta il padre...

Val.

Ah, ch' io pavento ...

Duca Non indugiar. Non v'hx dover più grande

Per te, di quel, ch' ora t' impongo. Albeide

E' la

QUARTO. 57 E' la tua Regina; ed è tua figlia . Val. Ah! in quante Guise mi fa tremar questo momen to. (parsono) Fine dell' Atto Terzo .

SCENA PRIMA: Albeide , e il Duca . Alb. E Questa è l'urna, che i funebri onori Duca E' questa . Oh! almen chiud esse il cener mio! .. Alb Duca Vieni, intrepida vieni. Il lungo esiglio . L'onte sofferte, e quelle rozze snoglie. Che per due lustri in umili sembianze Celaro i fregi tuoi, qui non han forza D'ascondere allo sguardo de' mortali Il supremo tuo grado. I dritti antichi Richiama, e allo splendor torna del solio, Da cui tra poco il barbaro tuo sposo Dovrà precipitar con ignominia ... Alb. Crudel, che m'offri? E creder puoi, che a questa Terra, di mali, e di spavento ingembra, Il pie rivolga un' affannata sposa, Una madre atterrita in cor nutrendo Di ripigliar le abbandonate pompe La perigliosa sete? Deh quanto ignori, E cieco offendi i teneri miei sensi! Se giunte non mi fossero all' orecchio Di questo regno le discordie interne, Dei ribelli le trame, e le minacce Contro uno sposo, che abborrir non posso, E che amo ancor, benche da me disciolto; Dalla capanna, ov' io penando vissi

Per:

ST ATTO

Per tre lustri sommessa, e sconosciuta, Non mi sarei divisa, e di mia morte Quì nen avrei smentito il falso grido.

Duca Deh! tu, cui di tuo padre i frettolosi Trasporti, e l'alto mio stupor non anco Concessero svelarmi le trascorse Infauste tue vicende, mi palesa, Come avvien, che tu salva a noi ridoni

L'innaspettato ben di rivederti? Alb. E' incredibile, amico, è portentoso L' ignoto scampo, cui m' apersi, allora; Ch' io dovea rimaner d' un tradimento Non prevenuta vittima. Condotta Nelle vaste campagne; ove diporto Con le caccie regali, i cortigiani Prender solean seguendo il lor Sovrano; Per cenno d' Odoardo io fui, ne seppi, Ne investigarne la cagion potei . Priva di guardie non mi vidi al fianco Che di Derby la mal sicura scorta, E il suo silenzio austero, invan più volte Dagli incerti miei dubbi scongiurato Sempre tacendo ei mí guidava, e poscia Forzommi a penetrar d'un folto bosco Nella più densa oscuritade . A un tratto, Per qualche raggio di confusa luce, Dopo breve cammin, scorgo le soglie D'un tenebroso albergo. Ivi m'accenna Derby , ch' io passi ... Io l' obbedisco , e sento, Che comincio a tremar. Squallida stanza Da moribonda fiamma illuminata, Ed ovunque tristezza, orror spirante M' accoglie alfin . Qui traditor s'accusa Meco Derby, con questi orrendi accenti.,, Donna il mio Re, di cui Ministro io sono,

, A morir di mia man qui ti condanna: , Udisti il tuo destino ... E' questo il loco,

, Dove insiem con la morte avrai la tomba

Gri

QUARTO.

Grido, gelo, mi perdo al crudo annunzio, E mal caute querele, e tronchi prieghi Dalla lingua mi sfuggono; ma invano, Che Derby risoluco, intollerante, La traditrice mano arma d'un ferro, E all' inerme mio sen misura il colpo. Ferma un momento sol , (grido , e l' arresto . ) Concedi almen, che fra l'estreme angosce Possa vergar la mia tremante destra Di brevi note, che il dolor mi detta Questo misero foglio, di cui solo Oui non m'e avara la contraria sorte. Derby tacendo mel permette : io scrivo. " Sposo senz' ombra di delitto io moro . ,, T'assolva il Ciel , com'io t'assolvo . Un giorno " Ti piacque la mia fe . Questa al sepolero " Meco porto incorrotta . Alla memoria , D'una consorte, che t'amo, non neghi , Qualche momento il tuo pensier . Del figlio ,, Cura ti prendi , e di tua vita ... Il pianto , Che piomba in questo foglio mi costringe " A frenare i miei sensi, e a dirti addio ... Duca Oh! m'avesse in quel punto un innocente · Caso condotto a quella parte ... io fremo Contro il fiero destin, che m'avea lunge Al tuo disastro, ed ignorar mel sece. alb. Reco il foglio a Derby , perch' esso arrivi D' Odoar 'o agli sguardi, e joi sommessa All' immebil carnefice mi volgo, E l'invito a versar senza timore - Il sacro sangue della sua Sovrana. Derby non m'cde, e stupido si ferma I flebili leggendo di quel foglio Commoventi caratteri ... Mi sembra D' udirlo sospirar, mi par, che pianga ... E a poco a poce in lui si manifesti. Qualche principio di pietà. Quand ecco, Ch' egli la man disserra, e al suol rinunzia

60 L'odioso ferro, e a me rivolto dice: Vivi, donna fedel. Salvati in qualche , Remota parte, e del favor, che t'offro , ,, In ricompensa giurami , che a Londra Fin ch' io vivrò più non farai ritorno. Sorpresa, a me medesma, io credo appena ... Giuro confusa ... e fuor di quell' albergo Spinta mi veggio da Derby smarrito ... Che mi bacia la man ... m'addita un calle Tortuoso, ed angusto, che conduce Di poveri pastori a una capanna, E poi mi lascia, e sugge. Abbandonata Per quel calle m' inoltro, e di sudore Grondante, alfin portar mi riesce il piede All' umile soggiorno, che da lunge Io già scoperto avea. Mi si presenta Ivi un vecchio pastor . Pronta gli spiego, E avveduta celando il grado mio, Che di seco restar nutro la brama A viver cheta de' miei giorni il resto In quelle amene solitarie ville : E delle gemme , che m' ornavan , tosto Mi spoglio, e al vecchio pien di maraviglia In don le porgo: Ei me con esse accetta, Ne vaghezza lo prende, o per soverchia Umiltade, o per candido costume, Di saper qual cagion mi sforzi a scelta Si strana , e il nome , e l' esser mio non cerca. Cola mi fermo per tre lustri; e ignota Vivo, se in vita si può dir chi soffre Quant' io soffersi . Di Derby la morte, Dacche successe or volge il quarto giorno; E jeri alfin n'ebbi non dubbio avviso: Quindi è, ch' io torno a riveder le afflitte Contrade di mia patria, ed all' ardente Mio zelo il freno avidamente io sciolgo Duça E invan lo sciogli , o rara donna ... E' tale L'orribil guerra, che tra padre, e figlio S'acOUARTO.

S'accese in questo di, ch' io non iscorgo Uman potère a spegnerla bastante. Alb. Deh! almen non involarmi ogni speranza...

Duca E perche deggio lusingarti? Arrigo, Gli ostacoli spregiando i più temuti

D' Enrichetta Signor s'è dichiarato,

E di tutta l' Inghilterra..

Oh ciel! mio figlio

Potrà spinger tant'oltre il suo furore, Che rispettar non curi il sacro laccio, Ond' Enrichetta al di lui padre è unita?

Duca E tu stessa quel perfido difendi;
Che un più sacro ne infranses. Enhiche dichio?
Ei s'ingannò ... tu vivi, e il primier nodo
Nò, non è infranto ancor'... Pera il secondo;
Cui le leggi del cielo, e della terra
Tutte condanneran ... Tu vivi; e basta ...
Oggi l'inganno des scoprirsi; e togni
Apparir denno; e favole i disegni

Macchinati; ed insiem l'opre compiute Sulla supposta morte tua. Tu vivi Ancor; non v'ha contrasto; e annodi sempre L'empio Monarca; e liberi Enrichetta.

Alb. Ah! che mai ti prometti?

Duca

Tu dunque in Londra?..

Alb.

Eh! il mio fervor tradito

Forse sara --

Duca Non dubitarne . E' certa
Di chi t' offese la caduta , ed io
Cura mi presi d' affrettarla ...

b. Ah! cangia Si harbaro pensier --

Duca No -- a' torti tuoi Quei di mille innocenti, e di me stesso Aggiunger debbo; e vendicarli insieme ja Qual nemicobo; due lustri, a questo regno D' Odoardo la timida barbarie;

Sem

Senza colpa, lontan mi tenne, e vogito, Ch'oggi alfin l'onor mio n'abbia vendetta. Alb. Deh! perchè il tuo bel cor non riconosco Più in questi sensi di livor ripieni? -- Duca Perchè, perchè ! -- Perdono ai lenti moti

Difemminii pieta la tua domanda.
Vedi colei, che dal terror guidata
A noi s'appressas' Ella di te non meno
Fu sposa di Odoardo; ma per lui
La pietà, che tu senti, ella non prote,
Non sa sentir. L'ascolta...

All. Io mi confondo
Dinarizia lei ... Par, che il mio sangue frema,
E non intendo l' improvviso affetto,
Che debilmente Ranima mi turba.

S C E N A II.

Enr. D'Alla torke di Londra, ove sicure D'Arrigo l'armi signoreggian tutta Questa città tumultuante, io fuggo A passo incerto, mal diretto, e porto Meeo il timor d'una fatal sconfitta; Minacciata, e decisa . Il Re, che dianzi Tentò seguirmi, dalle cieche furie, Per sottrarmi del figlio , appena scampo Seppe trovar dai risoluti colpi Delle guardie nemiche. In tuon severo Ciascun chiede la guerra, e in ogni petto Di combatter la sete , e regna , e bolle ; .: Ed i feroci cittadin non sanno Un nemico inseguir, che più gl' irriti Del fuggitivo Re'. Dov' ei s'asconda, Or non si sa. Waller lo cerca indarno, E all'aura sparge in suo favor le preci D' un zelante ministro, e d' un amico ---Anzi da lui qualcosa intesi ! Io temo. Tuttor , chi ei delirasse , o ch' io , stordita , Mal' abbia udite le sue voci : Ei grida :

, Ic-

Q II A R T O. , Inglesi, Albeide, che credeste estinta ,, Vive, ed è in Londra; io l'abbracciai : scemate " Dunque un detitto al vostro Re ---Stunisci ---Waller non t'ingannò --- Mirala --- è questa---Questa è la tua Regina; a lei ti prostra ---Seco ti l'ascio, e al mio dover men volo. (parte) Alb. Duca , fermati , ascolta --- Ah! ch'egli fugge. Enr. Dove mi porta lo stupor ? .- Che sento! --Tu dunque vivi ? -- Ah! perche prima, il Cielo, Di decidere eterno il sagrifizio De' miei miseri affetti; ah! perche prima A questa Reggia ingombra di delitti Non ti fe ritornar? -- Ma non e tardo-Però l' alto predigio --- Il Ciel concede, Che in questo giorno alfin tu rieda , ond' io Possa spogliarmi d'un enor funeste : A te sola dovuto, e in parte il peso Render men grave delle mie sciagure Alb, Che speri, afflitta donna Egual mai sempre, E înesorabil troppo avrem la sorte Nel grado, e nei tormenti. I soli affetti Forz'e, che i nostri cor nutran diversi, Per lo sposo, cui fummo ambe congiunte. Io l'amai sempre, e ognor tu l'abborristi . Ecco fra noi, qual passa ineguaglianza ---Ma tanto al nostro lagrimevol stato Il mio costante amor vano si rende, Quanto vano, e impossente è l'odio tuo. Speme non v' ha per noi. Tu in quell'oggetto, Che abborri, perderai solo un tiranno Senza risorsa per gli affetti tuoi; Ed io perder dovro, misera! in lui L'unico bene, onde null'altro al mondo Avea vigor di fomentarmi in seno Pace, o piacer. Vissi per lui finora, Qui ritorno per lui - Qui per salvarlo Dalle nemiche insidie ardita io vengo ---

E qui forse sarò ... ( Dio! che tormento!) Sarò costretta per la man del figlio A vederlo perir ... Madre perduta . Abbandonata sposa, in questo punto Da quante smanie lacerata io sono ! .. Divider mi vorrei, per correr poscia In un istante solo e al figlio. e al padre, E disarmarli entrambi ... ma qual terra, Qual Icco l'un dall' altro gli allontana ! .. Chi sa dirmi ove sono? .. a chi pria corro? .. E chi di lor m' ascolterebbe il primo , Tra gli urti del conflitto? .. Ad Odoardo Di sorpresa mortal, sì d'improvviso, Il rivedermi fora ... E forse Arrigo Dalla sua cecità preso, e condotto Sdegnerebbe il mio pianto , e i prieghi miei . Donna, piangiam, ma disperate insieme, Ma immobili, e trafitte, e non s'attenda, Che da morte il riparo ai mali nostri . -

Em. L' attenderlo , che val! Quanto più il bramo, Tanto men mi s'appressa ... Oggi dovea Di un amante furente ai preveduti Sdegni, cader sagrificata, e amore Una difesa m'apprestò, che accrebbe La crudeltà del mio supplizio ... Oh! Madre Dell' autor di mia fiamma, e de' miei danni, Tu pur peni per me, tu pure hai dritto Di detestarmi. Se men vil quest' alma Un provido dover non rigettava Sbigottita, e tremante . . or non saresti Fuor d'ogni speme, e l'Inghitterra forse In questo giorno luttuoso avrebbe Argomento di gioja, e di conforto. Oh; di qual peso è il viver mio! Di quanti Terribili rimorsi mi circonda Il vedermi cagion di tante stragi.

Alb. Quale strepito ... Oh Dio! ... Qual folla è questa Disordinata, intrepida, feroce.

O V A R T O.

D' armate genti, che s' appressa a noi ... Em. Ciel! chi fra lor parmi veder! ... Chi fia? Alb.

Enr. Odoardo ... (grida) Gran Dio , se non m' assisti,

Qui perdo l'uso de' miei sensi ...

Ah! dove  $E_n$  . Dove m' ascondo? .. Fuggasi ...

Ti ferma Meco ...

Non mai . Per te sdegnar m'e forza ; Più che per l'odio mio, si atroce incontro. (parte) Alb. Ahi ! non v' ha chi conforti il mio coraggio! Ah! ch'io forza non ho di favellargli! ..

Tremar così mai non m' intesi ... Al core . Fino al cor mi s'arretta, oh Dio! la voce! ... Chi gli parla per me! Chi lo sor prende! .. S C E N A III.

Odoardo, e detta.

Odo. Orro, fuggo, d'ascondermi procuro, E non sò dov'io corra,o perch'io fugga, O a chi brami celarmi ... E questo loco , Che per me spira immenso orror, non posso Abbandonar ... Ad esso sempre inclino, Sempre ad esso ritorno ... e sembra in esso, Che questa lacerata alma ritrovi Confidenza a' suoi mali ... Ah! in questo tempo Di rovine, e di stragi, e come mai Sento lusinghe al cor, vane lusinghe? Questi forse non sono i dispietati Carnefici, che a lenta, e cruda morte Vogliono darmi in preda? Io non attendo Forse i lor colpi , o non li merto forse? Deh! perche più si tarda? Orsu, Ministri Dello sdegno del ciel, se non del figlio, Questa misera vita omai versate Col reo mio sangue, e d'esso alfin rimanga Lordo questo terribil monumento ... Ma

Ma qual donna s' appressa !... Ah! ch' ei mi vide !... Odo. Tremante! .. sbigottita! ..

Ahi! per le vene Come freddo mi scorre, e pigro il sangue...

Odo. Sembra, ch' ella di me naventi!.. A14. . Il pianto ...

Mi confonde lo squardo in rivederlo ... Odo. Perche palpiti , o donna , in questo loco ? ... Alb. ( mostra di volergli rispondere ) Odo. Ti mancano gli accenti ? ... E di chi temi? ..

Non sai forse chi son, non mi conosci?.. O per troppo conoscermi m'abborri?... Parla; uno schiavo, che fu Re, t'ascolta D'ogni poter già privo, ed avvilito. E vicino a morir ... parlami , forse Rimproverar mi vuoi qualche delitro Tu pur . o a perdonarmelo qui vieni? Quale affetto ti trasse a me dinanzi?

Sdegno , o piera ? .. Alb. (con voce sofficata) Pieta ... ma forse vana ... Odo. Cielo! tu mi compiangi? Oh Dio! chi sei?

Chi se' tu donna, che alle mie sventure Punta ti mostri? .. E' raro il tuo delore In questo giorno sì , ch' io qual prodigio Deggio considerarlo --- Ma tu tremi, Tu tremi ancor! -- Tu ancor m'ascondi il vo'to!.. Tu da me t'allontani!.. Oh! donna, accorda Un sol tuo sguardo a' sguardi miei sm arriti; Fa, ch' io risenta il suon della tua voce; Fa, ch' io possa conoscerti ...

Alb Vibrargli . Ch'io debba il mortal colpo!.. Ahlaò, non posso. . Odo. Che dici tu?

Signor ; deh ! .. ti do morte . Odo. Qual voce intendo...oh Dio!parlami ancora... ( con tutta la forza )

Alb. Ti dò morte, Signor ... Mirami, e mori. ( scoprendosi )

| QUARTO. 57                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odo. Qual delirio m' investe ! lo veggio!                                                               |
| Alb. Albeide                                                                                            |
| Odo. Fulmina Ciel (grida)                                                                               |
| Alb. No: mi ti rende il cielo                                                                           |
| Odo. Che brami, che minacci alma tradita?                                                               |
| Alb. Nulla minaccio ma salvarti io bramo,                                                               |
| A costo del mio sangue                                                                                  |
| Odo. Nol versasti!                                                                                      |
| Alb. No, nol versai: vivo tuttor                                                                        |
| Odo.(nell'ultima stupidità) Tu vivi !                                                                   |
| Alb. Si stringimi al tuo sen                                                                            |
| Udo. Terribil Dio!                                                                                      |
| Terribil Dio delle vendette! io manco                                                                   |
| Sotto il tuo braccio punitor                                                                            |
| ( cade stordite sopra un sedile ,                                                                       |
| Alb. Sien questi                                                                                        |
| Di nostra vita almen gli ultimi istanti,                                                                |
| Ne ci divida altro sinistro evento.                                                                     |
| ( cadendo à suoi piedi , ed abbracciandolo )                                                            |
| SCENAIV.                                                                                                |
| Mrrigo , Enrichetta , Waller , Soldati, e detti t                                                       |
| Mirigo, Knrichetta, Waller, Soldati, e detti (<br>Ar. Dov'è mia madre? (frestolosamente)<br>Ror. Mirala |
|                                                                                                         |
| Ar. Deh vieni,                                                                                          |
| Misera madre, a far, the questo core                                                                    |
| Ripien d'ira inflessibile sia vinto                                                                     |
| Dalla gioja, che merta un tanto incontro .                                                              |
| Alb. Pieroso Ciel! ( ( alzando appena il cape )                                                         |
| Val. Dal tue dolor risorgi,                                                                             |
| Madre infelice, e cogli amplessi tuoi                                                                   |
| Vinci, disarma il sue furor                                                                             |
| Alb. Chi veggio!                                                                                        |
| Oh forte amor! oh ardente brama ! Oh forza,                                                             |
| Che sorge in me non aspettata' Oh Figlio!                                                               |
| ( s' abbracciano )                                                                                      |
| dr. Madres, inondiamo i nostri sen di un pianto,                                                        |
| Cui tergere non possa altri, che morte.                                                                 |
| Per te, per me troppo la vita è amara:                                                                  |
| . Eusi                                                                                                  |
|                                                                                                         |

Così avvinti perdiamola, piangendo, In questo di non liberi trasporti Doloroso momento

Ah, Figlio! un guardo Alb. Di decisa pietà volgi a tuo padre: Miralo, semivivo, al pentimento

Fiero, che lo consuma, ogni sua forza

Cedere, abbandonar ... Ar. Madre sett' anni In orrenda prigion, carco di ceppi Senz' un ombra di colpa, ei m'ebbe chiuse A soffrir i più barbari tormenti, E una vita, di morte assai peggiore. Perdonato gli avrei tanta empietade E coperta d'obblio qualunque offesa, S' ei rispettato avesse il solo oggetto Del più possente amor, di cui son schiavo, Da cui dipende ancor questa mia vita: Ma crudelmente il disuman' rapimmi L'unico ben, che mi restava: un nodo Sacro, ed eterno a sua difesa ei strinse, Per disperarmi, e assicurar la preda . . . Ma invan lo strinse , invano ... Il voglio infranto Pria che sparisca il Sol ... Mira qual nume Vuol, che non cessi il mio furor: Costei,

Madre, costei severamente il regge. Alb. Deh! non fuggir dalle materne braccia, Senza giurarmi pace: io te la chieggio Di quella luce in premio, a cui sortisti

Per mia sola cagion. Luce abborrita, Madre, vid' io per te ... l'odio ... ma indarno, Ma fuor di tempo, che ai sofferti stenti, Agli oltraggi sofferti, alcun riparo In mio poter di porger non rimane . Sol me ne resta la memoria acerba, E se gl' impulsi suoi seguir volessi, Dovrei rimproverarti; ma son Figlio;

Sì,

Q U A R T O . 69

\$i, per te sola aucor son Figlio, e in mezzo
All' incendio dell' ira, onde m' avvampo,
Il difficile onor vuò tributarti
Del mio rispetto . (per partire)
Alb. Ah! fermati: non posso
Lasciarti - . .

Ar. Madre, non t'oppor - - rimanti - .

Sordo non mi voler -- non inapprirmi
A maggior grado -- Scuotiti, ti sveglia - .

(ad Odsardo)
Ritorna al primo laccio - . Ecco la Sposa,
Che piangesti tradita, e fra gli estinti Minora il tuo misfatto -- E al mio diritto

Ritorna al primo laccio - Ecco la Sposa, Che piangesti tradita, e fra gli estinti - Minora il tuo misfatto - E al mio diritto Non osar più contendere colei, Di cui, tiran, la volonta violasti, Guardie, meco sia tratta - Della notte Pia, che l'orror si sparga, in qualche Tempio, A piè di qualche Altar, donna, dovrai

Stringer con me nodo solenne

Enr. Ah, come!

E di qual nume in faccia? -
Un Dio per noi

Ar. Un Dio per noi
Credi, che in Ciel non vi saras - Mi segui...
Enr. Toglimi, o morte, al sacrilegio orrendo.

( parte strassinata de Arrigo )

Alb. Arrigo - Ah! Genitor, corri
Val.

Il tempio a profanar?

Ode. No : del mio sangue

Prima dovrà lordarlo -- Alla difesa Del sacrosanto culto avvò Soldati, 1 Che s'armeran --- Barbaro figlio!--

Alb. E dove,

Val. Signor, qual precipizio Volontario ti formi ?--

Odo. Oh, amico! Oh donna!
Cui non sò più qual nome or sia dovuto,
Cui

ATT O:

Cui guardo ancor tremando -.- cui tra poce Sarò tolto per sempre - - -

Oh Dio! non dirlo ... Odo. Deggio por fine a tanti guai; nol puote . Che questo braccio ... S' arrestò finora Nojoso . e pigro ... ad animarlo io corro ... E a placar le costante ira del Cielo. ( fugge) Alb. Teco m' avrai fino al momento estremo: ( lo siegue ) Teco morir saprò ....

Vadasi il resto A perdere d'un'alma lacerata. ( parte ) Fine dell' Atte Quarte .

## T T O

#### SCENA PRIMA.

NOTTE. Albeide, il Duca , e Soldati . A quel sacro recinto, ove la fella Degli armati profani ora s' incltra Con sacrileghe furie, e rei disegni, Perche a forza m'involi? .. Il piè non posso A mia voglia guidar, che ritornarvi Brama, e vacilla ...

Duca Frenati, vien meco ... .

Alb. Dove? La mia pietà, donna, non soffre Alcun tuo rischio ... io vuò condurti in salvo. Alb. E tu mi parli di pietade, allora Che quel Tempio abbandoni, ove s'appresta

Non più veduto orribite esterminio , Per gli oggetti piu cari al sangue mio? Arrigo, ed il consorte . . . Ah! ch'io li veggio L'un resistente alla natura , e l' altro Per la religion di zelo accese,

Li.

Q U I N T O.

Li veggio ... ohime! d'egni riguardo privi,
Nel Tempio penetrar, scanduli, eccidio,
Seco traendo, e seminando!.. Oh Dio!
Lasciami ritornar, dove mi spinge
Questa invincibil smania... io qui non verso,
Che mortali, ed butili sudori ...
M'abbia confusa almen la turba iniqua
Fra le vittime sue ... men disperata
E meno incerta del terribil caso,
Che immaginando io vò, lascia ch'io mora..
Deh! fra tante amarezze, mi concedi
Questo debil sollievo ... altro non bramo ...
Duca Calmati ... Compiacerti or non potrei
Senza tradirti ...

Alb. E' inevitabil dunque La temuta rovina?

Duca Io sol conobbi Grande colà il tur rischio, e l'evitai . Senza ingannarti , non poss'io del resto Cosa alcuna predirti ...

Alb. Eppur, tu stesse
Tu tremi meco, e con penoso stento
Al mio timor t'ascondi, e dell'usata
Intrepidezza tua non sai far pompa,
De'miei sospetti a fronte...

Duca In questo loco,
Donna, restar non ti convien ... La notte
Oscura troppo, l'agitato vulgo,
La dubbiczza comun, quì mal difesa
Rendon la tua dimora ...

Alb. A quei rimorsi, Che ostinati ti fan molesta guerra, Quanto invan tenti allontanarti ... E' reo Quel tuo cor sitibondo di vendetta, D' un' atroce vendetta, che domanda Mille ingiusti esecrandi sacrifizii. Il tuo nemico perirà, ma seco (Crudei, paventa) periran coloro,

ATTO Che per te, ciechi d'amistà, dan fede A tristi tuoi consigli. Ugual periglio Mira per lor disposto. Al tuo disegno Contraria forse, e in un fatal mai sempre Puote la sorte dichiaraisi ... trema ... Così tu cerchi, che que solio, in cui Sieder facesti un figlio snaturato Privo di lui, del padre suo rimanga ... Trema spietato . . E' minacciosa , è densa Questa notte fatal nell' ombre sue, Ma non per favorir l'empie tue trame, Non per celar dei traditor le colpe ... Trema; già tutto l' Universo è pronto A inorridir per te ... Donna, perdono Duca Al tuo dolor gli oltraggi, onde m aggravi. Ingannata qual sei ... Chi può ingannarmi, Se tu medesmo or non m'ingannis .. Dimmi, Chi del figlio sollecita il furore? Chi perseguita il padre? .. Ti confondi! .. Non ricercate volontarie accuse Intender mi facesti, in cui deciso Seminator delle discordie accese Mi comparisti ... Or cangiale, se puoi.

Seminator delle discordie accese
Mi comparisti... Or cangiale, se puoi.

Buca S'appressa alcun. Qui rimaner non dei..,
Ti accolga in piena sicurtà la reggia...

Alb. Non isperar, ch'io più vi porti il piede...
Essa, di Re. legitimi, non fia

Per tua cagion l'albergo più . Spirante
E' la regal famiglia de' Sovrani,
Che sola dritto avea di soggiornarvi,...

Omai si demolisea --- oppur si serbi Di qualche accorto usurpator tiranno Al trionfo vicin --- Ma chi vegg' io?

### QUINT Enrichetta , e Zetti .

Mrichetta! tu stessa --- Il tuo spavento Che mi reca ? -- favella --- Il figlio vive? Vive il Consorte? o d'egual morte entrambi Caddero estinti fra l'immensa turba

De' ribelli, satelliti ? ..

Già .il tempio Del lor sangue s'inonda, alto risuona Delle lor grida ---

Eterno Dio! Chi more ? --Alb. Enr. Tu che il proteggi, disuman, dispera :--(al Duca ) .

Duca Forse Arrigo? --

Ei soccombe ---Enr. E noi viviamo? --Alb.

Duca Soldati, a custodir le Regie donne Qui rimanete --- O si difenda Arrigo , ... ( sguainando la spada ) O si mora con lui---

Crudel! concedi, Alb. Ch' io ti possa seguir ---

Duca .

Fermati, o donna ... Guardie, a' suoi passi v'opponete. (parte) A16. . Che accaderà fra Icr ... Muojo d'affanno, E non posso morir, dov' ie vorrei ---Dimmi tu , donna almen - - Dimmi , mio figlio

Cader nol videro questi occhi, Enr. Che rivolsi fuggendo inorriditi Della notte alle tenebre . Ma pende Irreparabil quel destin per lui, Che minacciava al padre ---

E il padre trova Chi lo disende ? .-

Un improvviso zelo Enr. Di qualche cittadin svegliò nel petto . La sun dolente supplichevol voce Grep, Tom. 111.

A pie del santo altar ...

Tentava forse

Di profanarlo Arrigo?... Ei (m'odi, e poi Del mio terror t'opprimi) egli mi trasse, Mi strascinò, einto d'armati, e d'armi Qual indom'ta fiera, e sordo, e cieco Fin sulle solie del sacrato Tempio... Ivi dai venerabili custodi. Fu respinto più volte, e minacciato Dello sdegno divin, ma invan, poich'egli Con sacrilego pie s'inoltra, e giunge Presso il delubro di quel Dio, che oltraggia, Ed alarmeute grida:, Inglesi: è questo questo.

, Loco di verità: qui le promesse, , Che, si fan ca mortali, eterna il Cielo, , Quando il cor le accompagni lo dunque in faccia , E'del Cielo, e di voi giuro a costei,

, E'del Chelo, e di voi giuro a costei, ,, Cui mi vedete volontaria al fianco, , Che diemmi un di sua fe, di esserle sposo - ... ,, Nò, nol potrai, ( grida Odoardo allora

, Appena sopraggiunto, nol potrai,
, Che quel Nume, cui chiami in testimonis
, Le giuramenti tuoi, già si prepara

, A fulminarti E il sacrilegio. Inglesi , Permetterete voi , fino fra queste

,, Auguste mura, che fur sempre asilo ,, Venerato di pace, e sicurezza

"Contro gl' insulti, la violenza, il ratto? --Severamente allor d' un Sacerdote
S' ode tuonar la voce, eco facerdo.
Ai caldi accenti d'Odoardo, e a un tratto
Il vulgo spettator freme, si vibra
Sovra i soldati, che d' Arrigo in guardia
Stavan gelosi, ed i soldati stessi
Contro il vulgo si s'agliano, onde nasce
Guerra fatale, e di battaglia un campo
Dagli audaci profani il Tempio e reso.

Q U A R T O.

Io non, so più chi difensor d' Arrigo Nel conflitto si serbi , o chi del padre Cura si prenda . Anzi fra lor gli amici Non si conoscon più . S' urtan fra loro Si calcan . si feriscono , s'uccidono L'un dell' altro temendo, e le percosse Delle lor braccia, sembrano dirette Dalla destra immortal d'un Dio sdegnato . Crescono gii urli, e lo spavento, e il sangue ( Ahi , che mi sembra ancor vederlo!) bagna Dell' uccisor le piante, e dell' ucciso, Che precipita al suolo, il dorso, il crine Lorda, e poi scorre in guisa tal, che i passi Di chi-t mido sugge anco previene. is Chi semivivo, chi spirante; indarno Corre alla porta di quel sacro loco E tenta-di sortirne, che la folla Addensata dagli urti, e dai contrasti Dei fuggitivi stessi, alcun non lascia Libero campo alla rentata fuga. Io non so dirti ancor , come alla vista Del ferale spettacolo involarmi Seppi, e potei, Del Ciel quest'è un prodigio, Che stupida mi rende, e fa', ch' io tremi

Sull' oscuro avvenir di nostra serte.

Alb. Tremendo Dio.! Fa, che si sappia almeno
Qual meta aver dovrà tanto flagello?..

Dee terminar si noi?.. ti manitesta...

Alle nostre sciagare, o Dio tremendo!!.

Ma, di qual faci lo splendor s' appressa?...

Onal affellato populo ...

Enr. Gran Dio!...
Mira chi lo precede ... io t'ingannai ...
Alb. Arrigo!...

Enr. Ei vive ancor!..

Ma di qual negra

Smania si rode!...

Enr. Ah! Chi sa mai, che accadde!

· · · · · ·

ATTO

S C E N A III.

Arrigo, Guardie, Popolo con fiscole, e dette.

Alb. Flglio non isdegnar.

Enr. F Signor ...

Misere donne, un figlio scellerato
Un novo abbominevole tiranno,
Un carnefice, un mostro di delitti

Caro; e d'inferno un pestilente avanzo...

Alb. Qual su l'opra crudel, che tal ti rese?..

Em. Che facesti?

Em. Che facesti

76

Ar. Miraté... e maledite
Quell'anima, che ancor fa, ch'io respiri:..
Alb. Onnipossente Dio! Chi mi\_sostiene?
Non ho più cor... non ho più vita... io manco.

Non no più cor... noi no più vita, no mainco-( s' abbandona i sulle-braccia d' un solgiato )

Enr. Ei qui viene a cercar sull' ora estrema

Chi l'raccompagni ... i o seclletata, i o deggio

Nell' oror di sua sorte esser compresa ...

S C E N A IV. \*
Odoârdo ferito; sossenuto da Waller; altre Guardie, e Popolo con fiaccola accese; e detti.

Odo. DResso quell'urna'mi recate ... io voglio Dove versai di pentimento il pianto, Versar non men quel di mia motte...

(le Guardie lo nicostano all'urne)

Le tue mortali angosce io pur sopporto ...

Io pur gelo con te ... Waller ti calma ...

Odo. Waller ti calma ...
Chi del mio fato si lamenta, al cielo
Rímprovera il giustissimo diritto
Di punitr i firanni ... Il ttermin loro
Fu sempre tal ... lo fui tra questi, se fui.
Dei più barbari ... e tu, dolente amico,
Per dura prova il sai ... Dunque piuttosso
Che a compiangermi, scendi a perdonarmi ...

Val. M' uccidono i singulti...

Ar.

# QUINTO.

· Ar.

All' assassino .

( precipitandosi a piedi di Udoardo ) Che tronca i giorni tuoi, di tanti mali Allo spierato autor , permetterai , Che col nome di padre ancor ti chiami, Che di lagrime amare inondi , e stringa ... Le moribonde tue ginocchia!...

Ah , Figlio ! .. - Sei tu, sei tu, che vieni a consolarmi Con si tenere voci? .. a' piedi miei Piange meco mio figlio, ed è pentito! .. Abbracciami ... Di sangue ho tinto il petto Ma non per rua cagion ...

Ar .(abbracciundolo) Ah ! ch' io t' uccide O.o. No ... Di Lancastro il Duca in sen m'ap La ferita mortal... Ma la sua spada Non lo salvò dall' improvviso colpo, ... Che morto al suol lo stese ... il vidi , oh Morto cader , mentr'io gli perdonava ... La sua sciagura, e il profanato tempio, In questi estremi languidi momenti

Del viver mio, forte dolor mi danno ... Alb. Poiche debbo merir di tanto duolo Almen lascia, ch' io spiri a' piedi tuoi ... Oh , perduto mio sposo!...

( s' inginocchia a piedi di Odoardo ) Oh per me sola

Moribondo consorte ! .. (fa lo stesse) Odo. Ahi !-con qual nome, O desolate donne; a un tempo stesso, Sento da voi chiamarmi ! -- Ambe mie spose ! --Viventi ancor ! -- Per me infelici ! -. Oh santa Religion, quando 't' offenderei, Se più viver dovessi --- è necessaria. Afflitte donne, è necessaria troppo

La mia morte, per frangere un legame, Che a me vi stringe , con orror del mondo ---Mojo, e vi sciolgo --- ma per te, mio figlio,

ATTO QUINTO. Sciolgo invano Enrichetta --- Ella rimane In Invertade, ma per te non mai ---Ella fu pria del padre tuo consorte -Esser tua più non può --- Di sacre leggi Il venerabil fren te lo divieta ---Rammentalo, mio figlio --- lo ti trafiggo Con si cruda sentenza --- io piango teco ---E sento il peso degli affanni tuoi ---Ma un Dio per queste labbra or ti favella ---Un Dio di verità --- La sua tremenda Giustizia temi --- E su quel solio, in cui Spesse volte la scordano i Regnanti --Temila, o figlio -- Ama i vassalli tuoi --Ama tua madre -- Oh Dio! -- ti perdo -- io sento Che un agghiacciata man m'afferra il core-Inglesi -. Figlio -- Donne -- Amico -- In questo

Terribile momento non m' odiate --- Perdonatemi tutti -- io moro.

Ah! fuggi
Datle mie forze vacillanti, oggetto
Troppo funesto, e periglioso -- vanne;
Una virtu nascente non sedurmi,
Che sì tetro epettacolo m'ispira! -Dio! -- giusto Dio! -- Come il mortal confondi,
E dell'umano cor cangi gli affetti!

FINE.

# DON PIETRO DIPORTOGALLO SOPRANOMINATO 11 CRUDELE.

D

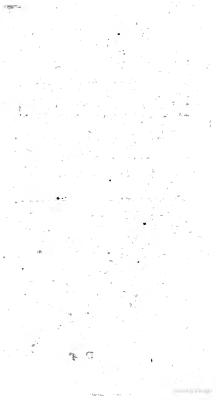

# PREFAZIONE.

L'Episodio della morte d'Ines di Castro è il pezzo più su'lime e patético, che si trovi nella Lusiade di Camoens . Monsieur de la Motte ( cattivo poeta , a sentimento di Voltairo , in tutti gli altri generi di poesta) trasse felicemente da tale episodio l'argomento della, sua bella Trugedia, che fu sopranominata a Parigi piog-gia di lacrime. La tettura del prelodato Poema invegliò me pure di comporne un'altra in seguito a quella dell' autore francese .

Atvaro, Diego, e Coello ( secondo l'Istoria) furono gli accusatori , i giudici ed i carnefici a un tempo della sventurata Incs . Essi , vedendo il Re Alfonso irresoluto , e renitente .. a pronunciare la sentenza di morte contro questa misera donna, ebbero il coraggio di trucidarla crudelmente colle loro barbare mani . Chi non freme di orrore ad atrocità così enorme ? Monsieur de la Motte nella sua Tragedia la fa morir di veleno, per rendere meno orribile un fatto, che degrada ed infama l' umanità .

D. Pietro , appena salito sul trono del padre, curd sollecitamente di vendicare l'estinta sua moglie . Ne jece disotterrare il corpo , lo adorno con tutte le insegue reali , lo colloco sal suo medesimo so io , ed ch ligo tutti i grandi del regne a baciare divotamente questo deplorabile avanzo

della beità , ch' egli aveva adorato .

Alvaro e Coello frattanto si erano rifuggiti in Castiglia. Ma Don Pietro, per un trattato segrete, cli egli aveva contratto con quel Re são eugino , li riebbe subito nelle sue farze , e li fece morire appesi a una finestra del suo palazzo, essendo a tavola; dopo avere con una forchetta sfogato il suo furore vibrando più coipi sa gli abbominevolt ceffe dei truditori . Diego soitanto

D 5 seppe

seppe colla fugga sottrarsi alla colleta del suo persecutore.

Questa tragedia fu recitata per la prima volta in Venezia, sostenendo vadrorsmiente la parte
di Den Pietro Francesco Martelli, e fa ripetuta
per molte sere. La sola ultima scena mos inconstrò la totale approvazione degli spettatori. Il
corpo di Ines ocitocato sul tromo a certum facca
to oppo ribrezzo, ed a certi altri svegliava l'idea
di un corpo tinno esposto alta pubblica adorazione. Mi convolune pertanto ristroene de sostutivo
un' urna, e di terminar la tragedia col matrimonio fra Costanza e Don Pietro, come si desi
derava, e comercaimente abbiamo pur dall'Istoria-

## PERSONAGGI.

ALFONSO Re di Portogallo. LA REGINA sua moglie.

D. PIETRO lovo figlio, unico erede della corona. COSTANZA sorella di D. Pietro Re di Castiglia, promessa sposa a D. Pietro di Portogallo.

glia, promessa sposa a D. Pietro di Portogallo. FERNANDO inviato straordinario del Re di

Castiglia alla Corte di Portogallo .

DIEGO ) Cortigians, barbari uccisori d' Ines COELLO ) di Castro su moglie di D. Pietre di ALVARO ) Pertogallo :

D. RODRIGO Capitano delle Guardie del Re.

GRANDI DEL REGNO.).
PICCOLO PRINCIPE )

che non parlano.

GUARDIE

figlio di D. Pietre

La Scena si figura nel palazzo della Real Villa del Mondego

# ATTOL

#### SCENA PRIMA.

Il teatro rappresenta una magnifica sala divisa da un' arco, il quale deve rimanere coperto fino all' atto quinto da una gran tenda. Ivi poscia vedrassi un trono eretto con tutta la pompa.

Alvaro, e Coello, estremamente abbastuto.

Alv. Remi, o paventi? Smanioso, e tetro E'il tuo tacer!- Lo sguardo mal sicuro Volgi, e ritogli a queste mura!- Sembra Che il vederle t'aggravi; e ti confonda! Fremi, o paventi? Parlami

Coel. Pavento

Coel, Ei stesso.

Alv. La cagien?

Coel. T'è nota :

Alv. Spiegati, non t'intendo.

Coel. Il Re non muore?

Av. Ei vive ancor -- speriam --

Coel. Leggiera speme
Ti trema in cor, che debili lusinghe
Sentir ti fa. Non ingannarti ci muore.
Alv. Ebb. 7 Dal tuo timor qual frutto attendi?
Coel. Quel, che attender potrei da un van coraggio;

Sicura morte:

Alv. E chi te la minaccia?

Coel. L'odio del fiero successor di Alfonso, Del nostro inesorabile nemico. Ei lo nutre tacendo, e dolce cura Gli e fomentarlo in questo loco infausto, Che viva gli conserva una memoria

Per lui, per noi terribile : Segreti

6 30

ATTO

Sono i fremiti suoi, ma non cotanto, Che non gli scerna il mio colpevol core, Tu come puoi, mio complice, ignorarli, E non tremarne, e'l fin non prevederne Con ribrezzo, ed orror? Se Alfonso manca, Don Pietro e Re, le nostre vite estinte : Hai tu forse in pensier qualche riparo? Alv. Fors' io l'avrò ---

Coel. Disvelalo .

Alv. Tu tremi . Pel tuo braccio non è, lascialo al mio: D'aita, e di consiglio io non ho d'aopo Ne mai da te lo aspettarei , che senti Tema, orror del delitto, allor soltanto Che addivien necessario.

Coel. Altro delitto Potria salvarci ! -- Un facile finora Non seppe immaginarne il mio talento, Che per ral mezzo va studiando ancora

Strada allo scampo ---Alv. E nol trovasti? Oh come Povera di pensieri è la tua mente! Diego non fu si pigro: ei meco intese A quel disegno, che può sul giovarne, E nel momento istesso ei concepillo, Ch' io lo formai. Tu sol, tu nol vedesti.

Coel .. Perche dunque tacermelo ? Alv. Dovevi Dell' odio antico, che di Castro al nome Ci stabili nemici, palesarti Conservator men tardo - Il primo giorno Quest' è , ch' io ti riveggio , e ti favello , Dopo quel di , che tu'i primier versasti Là in quella stanza il sangue di colei, Che in segreto orgogliosa avea speranza

D'esser nostra Regina ---Coel. Omai che serve Il rammentarla ? Favelliam di noi,

Del-

Della nostra salvezza ...

Alu. Orror ti sveglia La sua memoria! Oh debile nemico D' una famiglia, che tant' edio merta! ... Coel. Ed abbastanza non ti sembra oppressa Ancor 3:

Alv. No, che il periglio, a cui mi veggo Oggi esposto per lei, d'altre vendette Mi fa sentir insaziabil brama.

Coel. Cessa, ti priego. Lo sclamar non giova Contro chi omai più nuocerti non puote. Del provvido pensier, che ti conforta, Rendimi a parte alfin.

Alv. Tu pria palesa
Perche da noi lontan si langu tempo
Vivesti. Il ver nacconderti non posso:
Si sospetta di te; nostro nemico
Diego a crederti giunse, ed io non meno.
Coel. Come mai ?

Alv. Cento volte interrogato
Fosti della cagion, che ti tenea

• Luogi alla corte, e con misterioso Ostinato silenzio ognor rendesti Vana ogni nostra inchiesta. Or che sai dirmi?

Ceel. Risparmiami vergogna, a cui non voglio Che un tuo giusto rimprovero succeda. Aiv. Forse un vil pentimento?...

Coet.

Punger non suol del traditor, che avvezza
Ai misfatti ha la mano, esso mi runse.
E stupido mi rese, io tel confesso.
Ecco una colpa in me, che in altri fora
Un resto di virtu. Ma mi condanno,
Ma d'un tal pentimento or io mi spoglio,
E di voi degno, a voi ritorno, amici.
Necessità lo vuol? - Tutto si faccia.
Imponete, son prento ad obbedirvi.
Ais. Hai fermo in petro il cor?

Coels

A T T O
Chi non f'avrebbe

Coel. Nel caso mio?

Aiv. Dunque m'ascolta, e meco Porta lo sguardo sul presente stato Di questa corte. Vedi tu la smania, La confusion di tutti i cortigiani, E l'estremo disordine, che regna

Nella casa regal?

Coel.

Alv.

Il Sovrano

Moribondo, e negletto: il di lui figlio

Perduto nell' orror, che de' mortali

Gli rende abbominevole l'aspetto,

Che le cure del Regno maledice;

I Ministri smarriti, e quasi incerti

Di quell' autorità; che lor fu data,

Non ti sembrano oggetti, da cui possa Trar confidenza, e speme il nostro ardire?

Goel. Mi sembrano ...

Aiv. Ciò basta . In questo stato

Crederesti difficile una vita.

Troncar , da cui temiam la nostra morte?

Goel. No; ma qual vita?

Aiv. Non la scorgi?

Coel. Non la scorgi? Quella

Di Don Pietro?

Alv.

V' ha dubbio?

Alv. Può spaventarti il nome di costui?...
Coel. No -. 1' attentato malagevol parmi ---

Alv- T' inganni ---

Coel. Ebben convincimi.

Alv. La mano,

Che dee ferir, non manca: il punto, il loco Alla sorpresa macchinata io scelsi ---Coel. Dove? -- Chi fia? -- Qual man? ...

Alv. Calmati: Sai

Che prossimo alle sponde del Mondego

PRIMO. Un fonte abbiam, che degli amori il fonte Oggi s'appella pe' colloqui occulti,

Ch' ivi spesso tenean gli odiati sposi Dai nostri colpi separati ...

Coel. Intendo . Alv. Colà Don Pietro taciturno, e solo

Porta ogni di la sua segreta smania Gli alimenti a cercar di quel furore. Che alla vendetta contro noi lo istiga.

Coel. Solo !

Scorta non vuol . Le spesse piante , Che alto splendor s' oppongono del Sole , Ombra opportuna, e facil nascondiglio Presteranno a colui, che ginramento:

Di sua morte ci die -Coel. Chi fia l'andace?

Alv. Uno Schiavo sarà, che in altri incontri Diemmi della sua se, del suo coraggio Non dubbie prove . lo già l'armai del ferro, E 'I resi istrutto di que' cauti modi, Che al grand' atto bisognano. Il momento Propizio giunga, e sicurtà più forte Dall' effetto n'avrai .

Che più s' aspetta ?" Coek. Alv. Dalle stanze del Re Diego s'attende . Coel. Seco parta egli forse ?

Ei parla seco . .

Coel. Si sa di che ? '

Non tel so dir . Gran cose Alv. Si preparano qui . Del Regno i grandi Ogei chiamati son d' Alfonso al letto ... Coel. Perche , sai tu ?

La volontade estrema

Del Re, cred' io, ch' oggi saper si debba. Coel. Qual la prevedi?

Alv. Nelle man del figlio

٠٠٠. <sub>-----</sub>

Vorrà depor lo scettro : a ciò lo stringe Fiero timor d'una vicina morte. Coel-

ATTO Coel. Necessità crudel ! Ma noi delusa Alv. La manderem. Ma su quel trono assiso Nostro sterminator, nostro tiranno Il Portogallo non vedra Don Pietro . Questo sol di rimangami di vita, E non temer . Parmi , che alcun s' appressi . SCENA IN Roderigo , Fernando , e detti . Red. Signor, finch' io ritorni, d'arrestarti
Soffri un breve momento in questo loco. Vado, e t'annunzio al Re. Fern. Chi son costoro? Red. D'altro, Signor, ti caglia. Il tuo disprezzo S' abbiano ignoti: conosciuti, odiarli Troppo dovresti. Fern. Tuoi nemici forse? Rod. Son dell' intera umanità nemici , Mostri d'orrenda specie --- traditori - -Deh! all'alto error d'un Re spirante accorda Meco esterno rispetto . Anche gli errori, Tu'l dei saper, se partono dal trono -Venerati esser denno . Fern. E non potresti Dirmi di più? --Troppo ti dissi ancora. Signor; se lo sprezzarli ti par poco, Odiali , che non erris, odiali assai ---

Vado, e t'annunzio al Re. (parte; e poi torna)! Qual corte è questa ! Coel. Chi fia costui?

Parmi stranier . Alv. Coel. 4 Straniero

A me pur sembra. Alv. Che vorra? Coel.

Al Re il conduce!

PRIMO. Quale orgoglio! Ei fissa Alv. Su noi lo sguardo immobile, e superbo! Coel. Chi esser può ? Vuò saperlo ---Alv. Coel. Interrogario Dunque convien .

Lasciane a me la cura. Alv. ( poi a Fernando )

Signor, ee troppo non ardisco? lice Saper, se al Re tu sia diretto?

Fern. A lui 4 .

Alv. Tu se' stranier , cred' io . Fein. Son Castigliano . Alv. Del Re Don Pietro di Castiglia forse . Rechi qualche comando a questa Corte? Fern. Comando! E come? D'amistà, o di guerra Corrono le proteste infra i Regnanti:

Si comanda ai Vassalli . Alv. E' ver : correggi Giustamente l' error del labbro mio; Ma ben diverso è 'I mio pensier ---Tel credo . Ferne ( ironicamente ) 'Alv. Che alterezza ! ( a Coello )

E' severo il Castigliano . Coel. Mv. ( & Fern. ) Signor , saprai la perdita funesta, Cui fra non molto, piangere dovremo. Fern. Qual fia ?

Morte c' invola un Re clemente ---Fern- Non rimane Don Pietro? Alv.

Ah lusingarci Noi non possiam di ritrovar nel figlio La clemenza del padre.

E voi sì tosto Fern.

Diffidate di lui! Con quante prove? Alv Sembra, ch'ei ne minacci (Ah! il Ciel nol voglia) Troppo rigor ---

Fern. Dunque il perverso tremi. Sei tu giusto? Il rigor non ti spaventi. Co-

ATTO .

Colui, che brama di clemenza il lusso In chi governa, ha un' anima, che poco Di se stessa e sicura, e se non ama,

· Non abborre la colpa. Alv. lo non condanno

Di giustizia il rigor; ma temo i falli, Che per soverchia austerità talvolta Gravano di castigo un' innocente.

Fern. Col minor mal, che rare volte accade, Il maggior puoi difendermi ! E si poca Di una sana politica fi curi

Tu, che a Corte ritrovo!

Alv. E ver, lo zelo, Ch' io dimostro, non è pel cortigiano ---Fern. E molto men per te .

Alv. Ch' ei mi conosca? a Coelle ) Coel. Me lo fa sospettar tanto disprezzo .

Alv. D' ira un principio io sento! E quanto grande Sara costui, che lecito linguaggio Crede meco tener così parlando?

Si sappia il nome suo .

Cuto gliel chiedi . . Alo. Perdonami, se ad onta dell'asprezza, ( aFern.) Che ne' tuoi detti io meritai, non cele

La brama di conoscerti. Chi sei Tu', che finor qui m'onorasti?

Fern. Oscuro, Senza esser vile , o ignobile , è il mio nome , Perchè fario famoso ancor non volli; Ne per audaci gloriose imprese, Ne per illustri tradimenti - Io dunque Un nome, che di me nulla può dirti, Taccio. Se poi dell' esser mio contezza Brami aver, te la reco in pochi accenti . Nobil sangue mi scorre entro le vene;

Idolatro l'onor; la veritade Pronuncio ad ogni costo, ed a chiunque In faccia; ho un cor, che mi stà saldo in petto; PRIMO.

Cieco serve il mio Re, non lo consiglio;

E con tai pregi ho la difficil sorte

D'essergli caro. Ecco qual io mi sono.

Rod. (Dili appartamento del Re ad elta voce)

Don Fernando s'avvanzi; il Re lo attende.

Fern. Ti seguo. (parte con Rod igo)

Alvaro, e Coelle.

Alvaro, e Coelle.

Alvaro, e Coelle.

Alvaro, e Coelle.

Alvaro, e Coello.

Regoglio tal, tanta baldanza
Dinvestigarne la cagion. Costui
Come può mai conoscermi? Parlommi
In guisa tal, che ogni suo detto parve
Acuto dardo a pungermi vibrato!

Coel. Se il solo amico di Don Pietro e seco,
In qual dubbiezza ci perdiam?

Alva.

CENA

E' ver , potria ...

Geel. Tu nol vedesti in questo
Medesmo luogo con sommessa voce
Favellargli all' orecchio, ora interrotti;
Or torvi a noi sguardi velgendo s

Apv. Il vidi .'
Coel. L'odio dal labbro soffocati accenti
Contro noi gli strappava in quel momento.

Alv. Ah quasi il sospettai!..
Coci. Mal non m'appongo :

Con livor circospetto ei ci persegue.

Aiv. On codardo satellite! Se avviene
Che pera quella man, che ti protegge,
Di qual vendetta non sarai ta scopo!

Ma un pensier mi consola. In quelle stanze
Diego ciuttor trattiensi al Re vicino.

Ei campo avra di rilevar qual s'abbia Nome, e dever l'altiero Castigliano. Ceel. Se affar geloso nol conduce, io pure Me ne susingo...

Aiv. E se geloso ancora

Fos

A T T O

Fosse l'affar, credi, che Alfonso or voglia Farne a Diego mistero, e, come suole, Non estimi opportuno il suo consiglio? Coef. Possa il cielo permetterlo ! Sospetti? Alv.

Di che?

Nol so ... Questi son freddi istanti. Che di qualche improvviso cangiamento Forieri son; me ne assicura il core. Alv. E Diego attender non vorrai ! Si forte Hai brama di temer ! Dona un momento Di finta calma all'amistà, poi trema, Se ti fia grato, a tuo talento, e solo. Coel. Chi vien ? ..

Alv. Vediam ...

Coel.

Le Regie donne ... Alv. Oh guale Smania le affretta!.. Udiam, se alcuna cosz Loro uscisse dal labbro ad istruirci.

( si ritirano nel fonde della Sala . ) SCENA

La Regina Madre, Costama piangendo; e detti-Reg 70, non fuggirmi piu. Frena per poco E le lagrime, e il pie: Che ti conforti Permetti all' amor mio . Di chi vorresti Correre in braccio a disfogar l'affanno, Che ti conturba? Vi sarà chi possa Pretender più di me la confidenza Del tuo bet cor? Più madre non mi chiami, Più non mi credi tal? .. Dimmi: chi cerchi Con quel muto desio? . . Qual è 1' oggetto, Cui vorresti mostrar tanti sospiri, E si tenero pianto? lo di mia mano A lui ti condurrò , se mel palesi , E, se fia d'uopo ancor, della tua lingua Le veci io sosterrò, quel pronunciando, Ch' essa non sa spiegar quanto verrebbe .

Pende da un cenno tuo tutto il soccorso, Che PRIMO.

Che ti può convenir. Deh! mel concedi.

Corr. E por qual prò ? D inutile pietade
Prodigo mi saresti. E giunto il giorno
Da me temuto, me cui morte si reca
Alla speme miglior dell'alma mia.

Rog. Che perder temis

Reg. Che perder temi?
Cost. Oh molto, o dolce madre ?
Reg. Ma pur che fia?

Cost. L'arrivo di Fernando

Ti sgomenta sì poco, e in te, che m'aini, Non desta il mio timor? Quando minaccia Di separarci l'invido destino Tu poi non palpitar?

Reg. Di separarci!

Cost. Si, madre. Il mio German stanco da tante Vane promesse oggi risolve, e vuole, Ch'io t'abbandoni. Altro non puo Fernando Per suo cenno recarmi,

Reg. Ancor not sai.

Prima udirlo convien ...

Cost. Tronche, e consuse ...

Parole in rivedermi egli mi disse,

Che assai me ne fan certa.

Reg.

Stringer ti può, se dolorosa vita
Viver dovresti altrove, e s' io medesma
Senza di te, d' ogni conforto priva
Mi rimarrei? Perder dovrò, tra poco
Uno sposo, che adoro: un sordo riglio
Morto al materno affetto, e sel vivente
Per l' ostinato suo dolor mi testa.

Vedi lo statos. a cui danagrami intes de

Per l'ostinato suo dolar mi resta.
Vedi lo stato, a cui dannarmi intende :
Chi a me togliersi-tenta . Ah no, che 120ppo Necessaria mi sei . Del tuo Germano Scongiurerò di nuovo il cor pittoso Si cl. ei lasci a render meno acerbo . Il termine vicin del giorni miei .

Cost.

Cos. Oh madre, è un lustro che il preghiam! E un lu-Che la mia salda, e paziente speme ( stro E sea trovando va nella memoria Di porhi 'accenti, che da un labbro usciro Cui silenzio inflessibile or suggella. Per mia pena maggior. Tardi m' accorgo, Che fu di gratitudin passeggiera Un tratto sconsigliato il frettoloso

Giuramento, che allor mi fui concesso . Reg. Qual giuramento ? Di che parli , o figlia ! Men confusa favellami, ti prego.

Cost. Lasciami un dubbio ancor per pochi istanti. Benche sia lieve l'incertezza, in cui Restar mi vuo', pur vi rilevo un' ombra Di conforto per me. Spieghi Fernando Del Germano il voler ... Don Pietro m'oda Pria di partir, se il mio destin fia tale. Saran lagrime forse, e non parole, Ch' io manderò dal cor ... Madre, perdona, S' oltre l'amor, che a te mi lega, un altro Fiero te ne disvelo, onde smarrita Tremar mi vedi ... Più tacer non posso .

Che troppo tacqui aneor ...

Reg. Qual meraviglia Credi , che ciò m' arrechi ? Esser tuo Sposo Mio figlio forse non doveva, e forse Nol deve ancor , se qui per lui ti fermi? Ei non ti disperò della sua mano, Anzi, a quel ; che dicesti , in parte sembra. Ch' ei stesso un di te n'abbia assicurata. Deh ! che ne tien qui meste , e irresolute ? Questo amor, che d'un lustro il lungo indugio Fece nascere in te, questo si sveli In tutta la sua forza al figlio mio. Destar tentiam quell'alma addormentata Con si tenera scossa; il suo silenvio S' abbia fine una volta insiem col tuo. D' uopo è parlar. Se d'un dover si tratta,

PRIMO. ty Rinfacciarlo bisogna all' inquiente, Che compierlo trascura. Andiam, mia figlia, Teco esser voglio anch'io. Lena, e coraggio. In mezzo a' mali miei fan risentirmi Le tue calde proteste . Oh quest amore A quanti voti esser potrai propizio!

Cost. Deh! fosse grato al Ciel! Reg.

Non indugiamo . Ardo di zel ... mi segui ... Un bel momento, Credimi , non è lunge ---

Cost. Ah il ciel pietoso Col mio desir lo zelo tuo secondi.

SCENA. Alvaro e Coello .

I Costanza il timor tutto ci svela. La richiama il fratello oggi in Castiglia; Ed amor la sconforta, e'l pie le arresta Per lui, che in odio abbiam .

Coel. Della Regina

La speme udisti? Inutile speranza! Duro quel cor fia sempre: e quanto ancora Ella giungesse a scuoterlo, qual poi Trarne potria vantaggio? Ogni altra mano,

Che alla nostra s'opponga, indarno tenta Opre compir. D' un sol destin siam certi .

Coel. Alcun altro s'appressa ---Alfin ritorna Alv.

Diego ---Coel. Diego! Alv.

Egli stesso ---N Diego, e detti .

Mico dimmi ... (correndo incontro a Diego) Vedesti tu quel Castiglian? ..

Lo vidi . Alv. A che qui venne?

Diego Ricondur Costanza Deve in Castiglia: il suo german la chiuma, ATTO

Also, Vedi? Non m' ingannai . ( a Coello )

Diego (wedendo Coello) Chi miro! E come?

Qui pur Coello! ...

Alu Ei pur ... Che vuol ?

Diego Che vuol?

No. Salvezza

Trovar con noi

Diege Con noi! Si tardi!...
Cona
Donde sperarla? Il mio delitto è il vostro;
Rimproverar la debolezza mia:

Diego può sol, ma non negarmi fede. liego Ma sai tu ben qual cor ti si convenga?... liv. Ti rispondo per lui: credigli, e parla...

Il Re che pensa? Egli per noi paventà. lego Stanca vecchiezza e il mal, che lentamente Lo consuma, ne medici ripari Più si trovan per lui. False promesse Or dà di vita, or violenti moti L'assalgono di morte. Ei può mancarne Allorche men s'aspetti. E' prezioso Il tempo che perdiam . Fine all indugio . ? O ferire, o suggir. Fra questi mezzi, De' quali ad un forz'e appigliarci, siede Certo il nostro periglio. È che si sceglie? Esaminiam: se a pronta fuga il piede Muover si vuol , sostanze , agi , ricchezze , Addio per sempre : del nemico nostro Foran facile acquisto, e noi raminghi Dovremmo andar con la miseria al fianco Lunge dal patrio suol per altre terre Con la vita il disprezzo mendicando; Se poi si vibra il meditato colno, E non si vibra invan, pace, e fors' anco Novo dominio in Portogallo avremo. Che dite voi? Può rimanervi campo A bilanciat?

A lu

Diego Coel. E tu? (c Coelle)

Diego E quando?

Alv.

In questo di --- La mano è pro enta

Alv. Io lo giuro .--

Diego Seguitemi -- ne accolga

Loco miglior .

Alv. Si vada .-Coel. Ebbe

el. Ebben---si vada (partono)
Fine dell'Atto primo.

# A T T O. 1

Rodrigo; e Fernando dall' Appartamento del Re; e poi Costanza dalla parte opposta.

Rod. Signor, la vedi? Involontaria forse Ella stessa previene i passi tuoi. Se vuoi, seco ti lascio.

Fern Tornerai?
Rod. Anzi da questo loco il piè lontano
Non porterò.

Fern. La tua bonta conosce Quanto a' doveri miei sia necessario Un amico fedel

Red Debbo servirti:
Tu lo merti, e il mio Re me lo comandz.
Fern. Non v'ha chi ti somigli in questa corte.
(abbracciandolo) (Rodrigo si ritira.)

Ella seconda la comun tristezza!

Dell'altrui duol s'affligge! - E' tempo alfine

Grep. Tom. III.

E Di

ATTO

Di liberarla da un soggiorno ingrato.

Loss. Fernando, a rintracciarti lo son sospinta

Da che non so -- Desio, speme, lusinga

Cerco, e non trovo in me -- èmania mi tragge,

Ron corosciuta smania a interrogatit

Sul destin che m'artechi, ech' io preveggio.

Strana demanda, e pueril, ma tale,

Che basta ad iscoprirti il mio timore.

Omai favella --
Omai favella ---

Omai tavella ...

Jo mi credea d'offrirti
Sollievo, e calma ... In mezzo a tanti mali,
Che ingombrano di lutto questa terra
Carca d'enormi colpe, e al cielo in odio,
Temi tu qualche perdita?

Cost.

La remo.

Ferm. Rendi maggior la mia sorpresa: E quale?

Cost. Degg'io partir? Disperami

Fern. Tu'l dei .

Ma come non lo brami?

Cost.

Ah Dio! nol posso.

Fern, Qui oggetti vi saran, che tanta pena

Mertino dal tuo cor?

Vi son, Fernando; Cost. Ne tu devi stupir , ne condannarmi , Ne il mio german lo può, che a se rivuolmi Oggi per mezzo tuo . Anzi se colpa E' l' affetto, che invan combatter tento, Se medesmo condanni . Odimi : deggio Teco parlar liberamente, e poscia Obbedirti morendo . lo qui fui tratta Sposa a Don Pietro, ed ingannata io fui. E' costume de' grandi, che gli sposi S' annodin pria, che l' un dell' altro approvi Le sembianze, ed il cor . La fredda pace Ai regali imenei questo costume Su'ol sovente apporter. Ma per me sola Di si provvidoreffetto il benefizio Ma near dovea . L'altro memento, in cui

Agli

SECONDO:

25 Agli sguardi m' offersi di Don Pietro . Avveleno l'indifferenza mia. Quando sua sposa esser credei, divenni Confidente implorata d' un' amore . Che a morte l'accendea per altro oggetto . Tu ignorario non devi --- Ines di Castro ---(Oh Dio! -- permetti, che alla sua memoria Un profondo sospiro, e qualohe stilla D' amaro pianto il mio dolor consacri ) Ines di Castro, e il Principe in segreto Stringeva un volontario giuramento D' eterna fede, e non avean gli amanti Del nodo loro in testimon, che'l cielo. In quest' erma campagna occulto loco Solea prestar di sicurezza asilo Ai perigliosi lor trasporti. In fine . Perche il loro destin più non cangiasse, Amor d'un figlio genitor li fece. Dopo il ciel dell' arcano io fui custode . " Donna , non posso amarti, ( Un di Don Pietro Così piangendo mi favella ) un core Darti non posso, che non è più mio . , Altri se l'ebbe in modo tal, che omai

, Neppur della mia man so lusingarti. Taci, e mi giova, per pietà, se'l puoi . Tacer promisi; ma qual pro, se Alfonso De' rifruti del figlio meditava Di scoprir la cagion? La scopre alfine; Che il cieco amante di riguardi stanco Incautamente a micidial sorpresa Qui espon se stesso, e l'innocente donna. E' il Re, che li sorprende in questo loco, Che li sa separar, che li minaccia. Il popolo domanda il sacrifizio

D' illegittima sposa, che avvilisce Il regio sangue . De' tiranni shoi

Il barbaro consiglio si raguna, E a morir la condanna . Ecco Don Pietro

ATTO Tratto di nuovo a me dallo spavento. Deh corri, ei grida, di mio padre ai piedi, Pregalo a risparmiar d' Ines la vita, E la mano, ed il core, e ciò che posso Darti , di tanto in ricompensa avrai . Volo, e mi prostio al Re; ma tardi., ch' egli Tiona dal labbro incrudelito: ", è morta , Ines; per lei più non pregarmi : è morta . Il sangue mi si agghiaccia, e posso appena Tornar tremando al disperato amante, E dirgli fra' singulti a grave stento: Vedovo sei : piangi tua donna estinta . Mi cinge a tal , mis' avviticchia intorno , M'agita si con le furenti braccia All'annunzio terribile, che quasi Par che mucia, e me sforzi a morir seco. " Donna , ( furiosamente alfin prorompe ) , Dorna; non mi lasciar : sostienmi in vita. ,, La tua rara pietà questo prodigio , Sola puote operar . Giuro , che teco , Grato sposo vivrò , se non amante . " Serbami alla vendetta, amico Nume, " Cui tutti ora consacro i giorni miei. ". Chi di-si bella fede un cor tenace 'Non adora in quel punto? Io n'arsi a un tratto, Che n'ardo e un lustro , e n'ardero mai sempre, Mi deluda Den Pietro. o mi consoli ." Fern. Tanta virtu che può valerti ? E quale Oggi n'aspetti ricompena? E' un lustro, Che tu contempli una promessa infranta, E che idolatri un mancator tacendo!

Cost. Tal non può dirsi ancor ---Come! II difendi ! --Io so , ch' egli ti fugge , e del Mondego Sulle sponde soggiorna a fin di starsi

Lunge da te dal padre, e dalla corte. Cost. Lunge da me ! - Ne sei tu certo ! --

SECONDO. Se dubbio alcun ti favorisca; Il padre, Che abbracciario vorrebbe, egro, languente Dalla città si tragge a questa villa, E te seco conduce. Il terzo giorno Ha che quì siete. Il rivedeste ancora? Cost. Credi tu dunque, ch' ei m' abborra ?

Che a te sdegni pensar -

Fenn.

Puoi disperarmi

lo credo -

Cost. Con sì crudel fermezza? Fern. Altri t'inganni .

Al candor di que' sensi, onde il tuo core Mi facesti veder, schietto rispondo.

Cost. Ma la Regina almen ---Fern.

Di lei non cerco. Anzi schivo l'incontro . Il tuo germano , Sua merce, tollerò con poco onore Soverchio tempo, che di nuora invece Ospite qui tu le vivessi al fianco. Dal suo lungo pregar quasi irritato, Mi premuni d' un rigoroso cenno Il risoluto Re: Deggio ubbidirlo. E tu a vincerti pensa. Altra donzella, Che amor non iscusasse, avria rossore Di soggiornar fuor del paterno tetto Priva di quel carattere, che in salvo Mostri'l decoro della sua famiglia.

Cost. L' acerbo tuo rimprovero m' affligge D' indebit? gastigo. Altrui disposta Se il mio defunto genitor m' avesse Sotto men crudo ciel, meco superbo Or non andresti di cotanta asprezza.

Ferne Non lagnarti di me, se trovi ingrato 'L' uffizio, ch' io sostengo. Un Re favella Pel labbro mio, non di Fernando il core. Cost. Deh! più non ascoltarmi. Involontaria Non lasciar ch' io trascorra in altre offese .

Mi prescrivi fatal , ma giusta legge :

E 3 .

Osservarla convien. Per qualche giorno, signor, se non t'è grave, ardirò solo Chieder, che tu ritardi il partir nostro.

Ferm. Ciò che da me dipende, alle tue brame Sarà sempre concesso. Io vuò, se posso, Compiacerti, e servir chi mi comanda.

CENA II.

Redrigo, e detti.

Rod. Ti prevengo, Signor, che a queste soglie
Riede il Prence.

Coss. Don Pietro?

Cost, Don Pietro?

Fer.

Rod. Egli --S' incontri.
Cost. Meco non già --- (vuol partire)

Cost. Meco non già --- (vuol partire)
Fern. Perche fuggirlo?

Cost. Io tremo! -Perdonami: non deggio --- Oh me smarrita! -Ma: seco parmi la Regina ---

SCENA III.

D. Pietro, la Regina; e detti.

Reg. Iglio, Costanza è qui. Se non isdegni
Lo sguardo sollevar, ru la vedrai
Tinta del tuo pallor, come se mesta
La mantenesse il tuo medesno affanno,
Ed avesse comun teco la sorte.

Troppo ingrato le sei, se non la miri,
Se t'ostini a negarle un contrassegno
Di tua riconoscenza.

D.Pie. Oh madre mia, Fin dove m'hai tu tratto!

Reg. E questo forse
L'albergo tuo non è?

D.P.e. Meno abborrita Stanza abitai finor di qua non lunge. Reg. E qui ti vuol tuo padre.

D.Pie. Il so Reg.

Che tardi Dun-

Dunque, che nol consoli? (D. Pietro corre ad alzar la tenda, che cela il trono) B' sordo ancora! Reg. Cost. Lasciami al mio destin, madre ---L' udisti ? (a Costanza) Fer. D.Pie. Si sa perche non anco rovesciato Fu questo trono ? -- Non è spenta ancora La barbarie d'un Re ?

Figlio! --Reg.

Oh mia madre , (abbracciandola) D.Pie. Fin dove m' hai tu tratto! A pianger meco.

D.Pie. Ah! tu'l dei men di me . Più di te 'l deggio, Reg:

Che troppo le mie perdite son giunte A trascender le tue.

. Che mai perdesti ? D.Pie.

Reg. L' unico figlio mio . No , I' hai tuttora .

Reg. Dunque dov'e, che non m'ascolta? D. Pie. In braccio . Per poco ancor, del duro duol, che sensi,

E umanità gli assonna --- ancor per puco ---Se non m'inganna il fier desio, vicino Scorgo opportun risvegliamento. Ah fammi Sentir tue voci tenere, e soavi

Allorch' io sia flessibile. Ritienti

Or di gittarle al vento: udrolle un giorno Forse con tuo piacer, ne senza frutto . Reg. Ma frattanto Costanza a noi vien tolta: La rivuole il fratel. Chi dee condurla

T'e gra presente . D. Pie. Sei tu quel? (a Fern.)

Fern. Son'io. Signor Tu servi un Re, che m'e congiunto Per sangue, ed amistà.

Fern. Tanta fortuna Mi E 4

26

Mi vuol felice.

D. Pie. D'un' Alfonso ei pure
E' figlio, com' io sono, ei pur Don Pietro,
Com' io, s' appella: ma sedendo in trono,
Ma Re, ma Re: gran differenza è questa 1
Egli impera, ei punisce, ei di vendetta
Lunga sete/non porta... Amico, io deggio
Teco in segreto favellar...

Forn. Comanda .

D. Pie. Madre, la mesta amabile donzella Non disperar; conforta. Al fianco sempre Cura d'averla, io te ne prego.

Reg. Oh grato
Incarco allo mio zel : .. Costanza ,
Andiam ... Tu stessa , tu l'udisti ... Un solo
Momento di ripeter non si lasci
Ai nostri cor tremanti i detti suoi .

Cost. Altri n' udi forse miglior di questi;
Ma'l sospirato effetto ancor non vidi! (parsono)
S C E N A IV.

D. Piciro, Fernando, e Rodrigo, quale vuol seguitar le donne.

D.Pic. H! .. qui tu pur stavi, fedel Rodrigo!
T'arresta: omai troppo da me lontano
Il Re ti volle. Al seno mio ritorna.
Tacqui finor, che d'un amico invano
Cercai l'aspetto. Oggi convien, che teco.
Rinnovelli uno sfogo al mio cordoglio.
Fermati qui: per te non chiudo arcani.

Tu mie sciagure, e l'odio mio conosci Da lungo tempo. Fermati.

Red. Son teco,

D, Pie. Leggiere cose a' labbri nostri
Di favellar non rechino argomento.
Dimmi: (a Fern.) il tuo Re di me che pensa?
Fern. Ei t' ama,

E ti stima, o Signor.

D.Pie.

SECONDO.

Non mi compiange? Fern. Così potesse vendicarti .

Ei puote DiPie.

Util strumento offrirsi al mio disegno. M'ascolta : io regnar debbo, ignoto ancora. Ma non lunge è l'istante, in cui verranno Scettro, e flagelli a questa man fidati Dal giusto cielo al par di me già stanco Da tanti abbominevoli misfatti . Di traditori è questa Reggià asilo, Qual d'iniqui ladroni ombrosa selva E sicuro ricetto . Allorche il loro Difensor spento sia, subita fuga Perterà questi mostri in altre terre . Non pochi di costor nella Castiglia Già meditato avran di rifuggiarsi ...

Fern. Colà non fien sicuri ...

Ecco dov' io Semmo rigor dal tuo Monarca imploro, Non sien salvi colà, mi sien renduti; Del lor perfido sangue io lordar deggio Quest empie mura; e un sacro giuramento \* Compier cosi; così mandar placata .. In parte almen , l'ombra tuttor fremente D' una sposa, che intorno a me s'aggira, Mi mostra il pianto suo, m accenna il loco Dove mani sacrileghe infernali

Con nuova crudeltà l' han trucidata. . . Forn. Trucidata ! .. Che dici ?

D.Pie E che! Nol sai!

Si può ignorar , Rodrigo? E chi, parlarne

Potra senza periglio? ..

Ah si ... gli è vero: V'e minaccia di morte a chi ne parli # D'un timido tiranno la barbarie Così silenzio impone, e nell'obblio Fa che vadan sepolti i suoi delitti.

# ATTO

Ma ... che sape te voi ?

Fern. Corre sospetto, Che un velen l'abbia uccisa ... atroce fatto Saria questo non men.

D. Pie- Fu trueidata . Genio d' orror t' istiga?

Fern. Io l'odio mio. Esercitar tece vorrei.

T' appago . D. Pie. Sovramana beltà, virtù celesti. Poste in candido cor tenea nascoste Ines modestamente in questi luoghi, Ch' ella credette invan sacri al riposo. Io qui l'amava, l'adorava, tutte Io qui trovava in lei del viver mio Le delizie, i piacer. Di me non v'era Più prezioso oggetto agli occhi suoi .... Santo amor n'avvincea d'un tanto nodo, Ch' ogni altra sicurtà dal rito imposta Qual util freno all'alme vacillanti Si riputava, e delle nostre indegno . Sposi eravamo; e to sapeva il cielo .. E'l ciel lo permettea, ch' altro non vaole, Per unir due mortali eternamente, Che i giuramenti loro, e la lor fele. Ma il mondo vuol di più, di più domanda. Quella legge, che provvida s'appella, Onde l'uom serve all'uom ; stretta uguaglianza. Di gradi è necessaria. Ecco il mio fallo. Ines d'anima regia , e d'alti sensi , Di regio sangue il vanto non avea. L'invidia di più perfide famiglie. Si desta a un tratto, e mormora, e non soffre Di veder sollevata Ines di Castro Al meritato, onor d'esser mia Sposa . Che si fa? Di politiche calunnie La infelice si carica: si muove Tumulto popolar , che la condanni ;

Il. Re si sbigottisce con querele,

Pera la donna seduttrice, grida

4: 29 Ch' hanno or di zelo, or di minaccia aspette. Ciascun... Non ho più padre ... Un vil timore Tiranno il rende ... Dalle man di lei,

Ch' era mia vita, un tenerello figlio Viene a forza strappato, e in un la curva L'enorme peso di catene infami ... Fern. Oh barbari ! Sospendi ... inorridisci D. Pie. Troppo tosto ... Perir dec l'innocenza ... Voce non v'ha, di cui s'ascolti un prego L' orribile apparato è già disposto ... La un trono, la ... Giudice il Re vi siede, E lo circondan pochi consiglieri Di negro cor .. Fissata e la tremenda Esecrabil sentenza ... Ma non basta, Che i tiranni reffinano i tormenti ... Da questo iniquo tribunal si vuole Ch' Ines l'ascolti ... Ella quì vien condotta Fra le catene, ella qui piomba a' piedi De' carnefici suoi, ella qui versa Rivi di pianto, che il dolor, la tema, Lo spavento le spremono dagli occhi ... Morte alfin le si annunzia... e un Dio la regge, Perche rivolger possa i mesti accenti, E le amate sue lagrime all'autore De' miei di , ch' è pur l' arbitro de' suoi . " Muojo innocente ... non mi duol la vita

, Perder senza delitto ... il caro Sooso-" Perder mi duol , e un tenero fanciullo ,

, Cui scorre nelle vene il sangue tuo , , Ch' orfano lascio al pianto, alla miseria . ., Che fia di lor , quand io più non esistas

Ah! delta sorte lor tremo, e non oso

,, Predirla a' piedi tuoi ... s hai cor di padre ,, Tu ne devi tremar quant'io ne tremo.....

Il severo Monarca alba si scuote;

#### SECONDO.

L'orror del mio destin.

Fern. So fremer teco.

Ma il Genitor, che manca?..

D. Pie. Il Genitore
Non-vidi più dal di fatal, che a questo

Non-vior jud and marcha, one a questo Soave nome et rintanzió. Nol vidi, Ne potrò rivederlo. Un passo lunge Da quel litgubre loco, ove commesso Eu l'enorme assassinio, della morte Ei preme il duro letto, e par che goda.

L'oggetto aver vicin de suoi rimorsi.

Fern. Eppur pentito egli mi parve.

D. Pie.

E come?

Dov'e mio figlio, che cinqu'anni indarno Chiesi di riveder?

Firm. Chi tel contende?

D.Pie. Il Re...

F.rn. Chi n'e custode? Ove si cel.?

D. Pie. Io tutto ignoro...
F.rn. Credi tu ch'ei viva?
D.Pie. Si diee, ma nel crederlo vacillo.
F.rn. Ah chi sa mai qual cruda man...

Per me di luce un di , che zing Den taci.
Vorrei pur dubitar . Lascia , che giung Per me di luce un di , che alfin das cepti Di misera impotenza io tragga it piede Or mi giova ignorar ciò , che potrebbe lassevoltre l'interna mia fierezza.

Form. Oh serbida, Signor: grand'uopo n'asi-Vendetta sceglier dei , rara vendetta; Poscia compirla, et atterrirue il mono. DP.e.Sceglier vendettal'. E' ver, che spessa volte Deise, e pui pantissi, il m'o peniere, Nè ben di meditrila è stajo angora'.

Torna Rodrigo ... Wliam quel, ch'ei ci reça...

Bod. Oggi saran qui tutti convocati

Del Regno i grandi: il Re così destina...

Ei seco chiama il figlio, a fin di dargli

TERZO.

Che l'abbassarli al suol ti disonora. Parla con ardimento, e sicurezza, Se non vuoi che di te sospetti alcunos Reggi l'inganno, e a reggerlo da noi, Se non lo sai da te medesmo, impara. Coel. Alvaro ancor non torna!

Diego E ti par forse
Lieve la cura, che lo chiama altrove?
Coel, Attend' egli la vittima?...

Diego Dispone

La man, che dee ferir ... Nol sai!.. Mi sembri Stupido divenuto!... Coel. Oh alcun dicesse,

Se il colpo sia vibrato!...

Diego E chi saperlo Potra prima di noi?

Ceel. Quanta lentezza,
Giusto ciel!

Diego Chi ne incolpi?

Cool.

Diega Deh vanne altrove, va... te ne scongiuro,
Teco l' nom più innocente è reo creduto,
Il più forte codardo. Intorno intorno
Vai volgendo lo sanardo timprosa;

Vai volgendo lo sguardo timorose; Formi un passo, ti fermi, e poi sospiri Chi non ti vede il cor così? Chi tutti Non iscopre i pensier della tua mente? Lasciaci soli. Se non puoi giovarne, Cerca almen di non esserci molesto. A nasconderti va, donati all'ozio: Non v'è cosa miglior per gl'imbecilli. Così potrem tiividere dell'opra.

Teco i vantaggi; in altra guisa i mali Teco dividerem; ehe tu paventi: Cool. Fermati; Diego; e mi perdona; e cangia I rimproveri tuoi; cangia in conforto ... Non so qual forza ignota mi persegua; Che ognor nuova cagion mi porta all'alma

Dt

### TERZO. SCENA II

Alvaro , e detti .

Alv. A Mici ...

Ebben?...

Coel. Lo schiavo?..

Ato. Istrutto aspetta

L' istante di ferir; ma in questo giorno

Sarem delusi. Per l'usato calle

Finor D. Pietro non si vide, e l' ora

Parmi decorso omai, ch'ei perder suole

Fra quell' ombre ogni di.

Coel. Che accorto il faccia

Qualche sinistro indizio?

Diego .E donde averlo?

Se tu nol dai col tuo timor?...

T'accheta.

Lo Castiglian turba il disegno nostro. Ei trattiene Don Pietro, ei seco parla Segretamente, e un fervido interesse Par che mostri per lui.

Coel. L' udisti?

Diego " Udirlo
Ti sembra agevol cosa?..

Alv. Il vidi, e a lungo Di seguitarlo osai.

Diego Dunque che speri!

Alv. Vedrem ... Del giorno buona parte ancora Scorrer dobbiam ... Chi sa che innanzi notte Ei stesso il colpo ad affrettar non vada? Cuel. Se non v'andasse?..

Diego Un risoluto core
Tu non interrogar. Novi argomenti,

Tu non interrogar. Novi argomenti, S ei rispondesse, d'avvilitri avresti.
Taci: da te questo si chiede; e a noi
Di tutt' altro il pensier lascia; sia questa
L'ultima volta,chi o ten prieghi. Dimmi: (as Abv
Se mai cadesse il di senz' alcun frutto,

Se prossima a temer si ritornasse

Del Re la morte?... Ferirem noi stessi. Alv.

Che dici ? ..

Diego Sembra, che tu in cor mi legga. Alv. Modo non manca... A forza d' oro accesso Fin del nemico nostro entro l' Albergo

Mi si concederà ... Senza ingannarmi Fra i domestici suoi già veggo in fronte

Il traditor ...

Diego Costui si compri ...

Aiv. E poi Le tenebre sien dense della notte ... DiegoIl colpo è necessario, e breve è 'l tempo,

Che a scagliarlo riman ...

D' esser sorpresi Coet. Bramate voi? ..

Taci, che alcun s'avanza . ( a Diego ) SCENA

Costanza , e detti -

Cost Ardo consiglio! Io non avrò, che il frutto D'un vergognoso pentimento. Ascosa Nel più profondo del mio cor la brama Potea tener ! .. Vieppiù l'ostacol veggio Farsi maggior ... Don Pietro, e ver, non m'odia . Ma non m' ama neppur ... Somma freddezza Per me dimostra, ed un rifiuto aperto S'egli darmi non seppe, e perche oggetto Di una qualche pietà degno gli parvi. Oh avessi almen di favellargli sola Tanto coraggio quanto n' ho desio!

Coel. S' avvicina Don Pietro ---Alv. Che facciamo?

Diego Nelle stanze del Re mi seguitate . ( via ) S C E N A

Costanza , por D. Pietro , e Rodrigo . Cost. OH mio cor reggi... La sorpresa è dolce...

In

In cui tutta esplorar puoi la tua sorte, D.Pie. Al Re dirai, che pronta obbedienza (aRod.) Qui m' ha tratto a'suoi cenni umil vassallo. Se poi qual figlio mi vorrà, di padre Le voci udir mi faccia, e m' avià tale; Che tal gli fui sin quando all'elna diemmi Il colpo più mortal --- Va, digli solo, Che qui son fermo al suo voler --- non altro.

( Rodrigo parte )
Cost.. Il suo lungo dolor sempre favella

Sulle sue labbra!.. Ragionar con lui D'altro è un'offesa---Ciell che posso dirgli?--D. Pic. Principessa!--

Cost. Signor? --

D. Pie. Smarrita sembri Tu pur fra queste mura!..

Pace per te, le sole alme crudeli

D'intrepidezza possono far pompa.

D.Pie. L'involontaria sonoscenza, o donna,
Che a si bei sensi sostener m'è for
Sa il ciel quanto mi pesa, e tu non meno,
Saper lo dei, che la cagion funesta
Ne conoscesti meco ...

Cost. Ah Dio! potuto
Potuto avessi del mio sangue a costo
Evitarla, o Signor ---

D. Pie.

Dello tuo zel generose prove
Gittate al vento- Ahi! Le rammento ancors,
E di doppio furor m'accendo, e fremo.
Delle pia crude belve il cor feroce
L'esempio tuo magnanimo avria scosso,
Se belve invece de tiranni miei
T'avessero ascoltata. A pregar vita
Per chi ti cagionava il mio rifiuto;
Che irritarti dovea, parole, e pianto

Man risparmiasti --- Io ricompensa deggio

ATTO

A si sublime tratto --- lo la promisi; Me lo ricorda --- mel comanda il core, Che vorrebbe esser tuo, s'altra catena Tenacemente nol tenesse avvinto. Ma che darti poss'ios' ... sol questa mano, Che a gemer sotto il peso de' mici mali Strascinarti potria ---

Sarei contenta . Dove teco-foss' io , dolce mi fora. Piangere, sospirar, sentirmi oppressa Dal tuo medesmo affanno. Odimi: io parlo, Giacche men' dai coraggio, ed i pensieri, E'il foco di quest'anima ti svelo . Amor per te d'un lustro in sen mi ferve Dal silenzio frenato, e dalla speme: Amor , non figlio di leggieri vezzi Della fallace voluttà cogli occhi Vagheggiati . egraditi , o d' altri incanti, Cui forza dona, e circonscrive il tempo; Ma sol della virtà , che ti distingue . Va lo stato tuo, men' dolsi, e tutta La lusinga d'accenderti perdei, Mi limitai di speme a un raggio solo, E dissi fra me stessa : Se Don Pietro In mezzo al fermo intenso suo dolore Può sentire amistà, puote accordarla, Io la merto, io l'avrò, sarò felice. Eccoti le mie brame. Il santo nodo .. Di tranquilla amistà radini frange, Può stringerne per sempre: Quel d'amore Durevole non è : spesso lo scioglie L'incostanza, è lo spezza il pentimento. M'avrai più amica, che importuna moglie. Se proverò per te trasporto, in seno L'arte avrò di celarlo, e risparmiarti La noja di soffrir , ch' io tel palesi . Di te soltanto, di tua sorte avversa Si parlerà : contempleremo insieme

TERZO.

La memoria di lei, che estinta ancora Occupa la tua fede, ed il tuo core; E, se grato a te fia , lagrime amare Uniti spargerem su la sua tomba. Fin nell' odio , che nutri , io d' imitarti Prometto; e se quest anima inesperta . ! E non avvezza a si crudele affetto, Odiar non sa quanto il dover richiede. A grado tuo farla tu puoi maestra. Gli oggetti rei mi svela, i lor delitti, La loro crudeltà: del tuo furore Dammi gl'impulsi, e abborrirò chi abborri. Posso offricti di più? Parla, che a tutto Pronta m'avrai per meritarmi il bene, L' immenso ben di viverti compagna, D. Pie. Oh rara donna! In qual momento hai forza Di scuotermi , e sorprendermi ! -- T'aminiro! --· Più confuso di pria! T'ammiro, e sento Che il ciel t'ha scelta a intenerir gli affetti Anche dei cor più incrudeliti, ed aspri ---Non obbliar pensier sì grati , e a' mie 'Tanto conformi --- N' avrò d' uopo , o donna, " Serbali, n' avrò d' uopo --- Io viver voglio Oltre la mia vendetta, e viver teco. L' umanità suo vindice m' implora ---Se ta de' giorni miei cura ti prendi .

Esaudirla potrò ! Vivrai, se al cielo Coit. Non è ingrato il fervor de' voti mici . Ciel, lo seconda; Ciel, compisci, assoda Nel mio petto la gioja, ed il trasporto Inaspettato . Le mie brame han fine , Cessano le mie brame in questo istante .

S C EN A Moltitudine di Grande del Regno comparisce, si ferma in fundo alla sala . Alcuni mostra no di osservare deligentemente D. Pietro. D.Pie. Sia nur tristo e patetico il motivo Sia pur tristo, e patetico il motivo

OTTA

Che li raguna in corte! · Essi son Grandi-La vanità del grado lor gli induce A si grave comparsa: il ben del Regno Non è l'oggetto, che giammai li mova. Mirali: a riporfar par che sien tratti.

Mirali: a trionfar par che sien tratti.

D.Pie. Perche mi lagno

Di tanta ilarità?.. Mirali...

Cost: Ah Prence,
Tu campo hai di confonderli fra poco.
Tecero incontro è quel, cui ti disposi

Tu campo hat di confonderii tra poco ;
Tenero incontro è quel , cui ti disponi;
Tenero si ch'io gia n'ho pronto il pianto
Al solo immiginarlo. Al per pietade
Del cadente tuo padre, di te stesso,
Di tutti noi, che palpitiam, deh acerbi
Rimproveri non t'escan dalle labbra.

D. Pie. Ah Dio! No...nol potrei... di padre il nome Per me fu sempre venerabil, sacro...

Cost. S' avanzano le guardie ... Don Rodrigo !..
Fernando !.. la Regina !.. il Re medesmo !..
D.Pie. Mio padre! .. Ohime! ... qual gelo in com mi

SCENA VI. (piomba! Guardie, la Regina, D. Rodrigo, D. Fernando, Alfonso sostemuto da due Cortigiani, poi Alvaro; Goello, e Diego, che s'ascendono tra

le folla.

Reg. — Cocti alfin contento ... agli occhi tuoi Spettacolo d'affanno or viene offerto, Alla cui vista io mi sostengo appena! .. L'egro tuo zenitor gli ultimi steati Soffre per abbracciarti ... Eccolo ... Fissa Su lui lo sguardo ch'io mirar nol posso . (I Cortigenti fanno specre il Re. Tutti si raccolono interno a lui)

Alf. Dite, dov'e mio figlio?.. Io non lo veggo!..

(D. Pietro si precipita a' suoi piedi)

Chi m' abbraccia, e mi stringe le ginocchia!... Ah

TERZO.

Ah ch'egli è desso!.. Al seno, al sen ti voglio... Sollevati... Ch' io possa anche vederti... Egli è un lustro, crudel, che me ne privi... Tu, chi o lo merto, e che son reo, puoi dirmi... Ma son vicino a morte, e son pentito Quanto è possibil mai ... Gran danno io feci, Cui riparar non so... se non col pianto... Col rimorso... coi chiederti pardono... Perciò qui venni... anzi qui tratto io fui, Che tutte le mie forze omai son spente ... T'avrò veduto invan? Parla...

D. Pie. Sarei
Troppo, Signor, lunge da te, se ancora
Sensi di figlio non chiudessi in petto...
Oh troppo sarei lunge ---

Alf. Io ducque muojo

Dall' odio tuo non inseguito? — Oh avesse Forza della mia vita il sagrifizio

Di placar quel desrin, che ti minaccia!--La perderei contento.

Ah vivi, e regna ---Alf. Che più ne viver, ne regnar degg' 10. .Uditemi voi tutti, e tu m'ascolta . = Scampo si cerca invan. Quella immortale Ounipossente destra, che prescrive Alle vite più misere il confine, Senza riguardo alcun limita, e tronca Quelle pur de' regnanti . All' infelice Grata è talor la morte: il Re la mira Sempre con ispavento, e con dolore, Che del regnar più lusinghiera cosa Per l'uom non evvi al mondo... Io dunque muo-E muojo Re --- Voi mi vedete il core ---Pur fra tanto cordoglio avrò la stanca, E languida mia mano a depor pronta Dell'unico mio fglio in man lo scettro ---Voi, che m' udite --- Allorch' io serri gli occhi Per TERZ.O.

Deh che potra recarti, D.Pie. Padre, per me tanto simor? -- Che feci . Alf. Tu lasci traspirar d odio feroce Il nascosto velen ---

D. Pie. (con qualch fernesza) Contro cui , Padre? Alf. Ah pria s' intenerisca appien quell alma-Kesister non potra --- dovra piegarsi

Alle mie voci supplici, e dolersi,

Quando it più caro oggetto a lui si renda, Che può sol disarmarlo - Alcun di voi

Bra le sue braccia il figlio suo rimetta. (Rodrigo va a prendere il fanciullo, ele presenta a D. Pietro )

D.Pie. ( con eccessive to asporto abbracciande , e baciundo il (anciullo )

Oh amabili, e terribili sembianze, Vi riconosco ! -- Oh Dio! -- Mio figlio vive! --Tremendo ciel , che mel serbasti , e rendi , So quel, che aspetti, e vuoi- Viver degg'io --Alf. Si, viver dei -- Ma se felice vita

Brami condur, deh non negar l'estrema Grazia, che implora il genitor, che perdi ---

D. Pie Purch' io possa, l'avrai -( tenendo il figlio per m mo)

Da te dipende ... D.Pie. Chiedila .

Un sacro giuramento io voglio Alf .. Sentir da te ---

D.Pie. Qual giuramento? ... Alf. Figlio , Per pietà, non deludermi -

D.Pie. Favella . Alf. Giurami per quel tenero fanciullo; Che con tanto trasporto al sen stringesti. E più per te, che dopo la mia morte Non spargerar l'orror d'atre vendette A infamia del mio nome, e a grave danno

Di color , che detesti , Grep.Tom.III.

TERZO.

D.Pie. Oh Dio!
Seguimi -- oppur tu mi dirigi -- i o posso
Appena respirar -- manco -- m' assisti.
Fem. Ciel, che flagelli questa corte, cielo,
Che mai veder, che intender mi facesti!

( partono insieme ) (I Grandi partono nella maggior confusione ) Fine dell'Asso Terzo.

### ATTO IV.

SCENA PRIMA,

Coello , o poi Djego .

Dall'orror, che le ingombra in questo giorno,

Confidenza, e spavento a un tempo istesso! Oh lungo di! -- Pigra, e bramata notte, Io qui t' aspetto palpitando! .. Vieni Con infernali tenebre, ed accieca Cili occhi d'ogni mortal, che m' è nemico, Sicche non visto a disperata fuga

Velocemente io mover possa il piede. Diego Sai dirmi tu dov' Alvaro s'asconda?... Parla ... deggio vederlo ...

Meco nol vedrai più ... cercalo altrove .

Diego T'arresta ...

Ceel. No: più non v'arrechi affanne,
Più non vi sia molesto il mio timore ...
Lascio intera la cura al valor vostro
Di compier l'opra meditata, e a voi
Tutto il fiutto goderne. Un'incorrotto
Silenzio osserverò, che occulte serbi

-

```
QUARTO.
                           Soffri un momento,
 Diego
   Ch' Alvaro ti favelli : ei vien ...
Cock.
                                      Tremando
   Ver noi s' affretta ... Osservalo ...
              CEN
           Alvaro affannato, e detti.
 Biego He avvenne ?
         Tutto invan, tatto invan... Siamo delusi.
 Diego Coine ! ..
 Coet.
              Il previdi ...
                          Spiegati .
 Diego
                                  Lo schiave
 Alv.
  Ferir volendo incautamente, eadde
  Per man del Castigliano al suol trafitto ...
  Di questo ignaro, la seconda trama
  ( Vana credendo la primiera ) io stava
  Intento a stabilir; ma inopportuna
  Severa resistenza io ritrovai,
  Dove credea disposto il tradimento ...
  Se ancor nol siam, presto sarem scoperti
  Gia mormorar si sente, che lo schiavo
  Dipendeva da me: non tarderanno
  A conferntarmi complice le accuse
  Di colui, che a sedur m'accinsi indarno ...
Co el. E' tempo ancor di paventar? ...
Diego
                                    Fuggiamo .
Alv. Altro scampo non v' ha ...
Co el.
                               Neppur la fuga
  Omai potrà giovarne ... Ah voi , crudeli,
  Toglieste ogni riparo al precipizio ...
Alv. Nasconditi ... (vedendo Rodrigo)
Diezo
                   Che tardi ? .. (ritirandosi)
                 E N
Rodrigo estrenamente agitato con Guardi e. e detti.
         H ciel ! Che intesi ! ..
Diego
         Vieni .
Alv.
             Andiam ...
                      Non tardar ...
Dieze
                                         Cost.
```

O U A R T O. E' l'incorrotta umanitade; e a un tratto Oul divenge imperterrito omicida? Che han questi climi di crudel ? -- Che venni Ad apprender da voi , gente negletta , E dal mondo, e dal ciel ? -- Scusami, io sono, Contaminato a segno tal, che omai Procuro invan di misurar gli accenti. Rod. Come tacer si può ? Dimmi frattanto --Fern. Che si fa, che si pensa? -- I traditori Dove son? .. Chi li arresta, e li punisce?

Red. Chi può saperto? .. Gli ordini confusi Son del Governo. Qui ciascuno aspetta Del Re la morte, e in tai momenti a tergo Si lascian tutti gli utili rigori Della giustizia. Dorme ogni ministro, O se qualcun v' ha pur , che vegli , ei vegliz

A solo fin d'illeciti profitti . CENA

D. Pietro colle Guardie, e detti . 1) Odrigo, oime ! soccorrimi ---( con tutto l' affanno )

Che accade ? -Fern. Parla, Signor.

D.Pie. Se tu non mi proteggi, (a Red.)

La più cara speranza or mi s' invola. Fuggone i traditori ---E che far posso? --

Fern. Arrestarli , arrestarli ---D.Pie. Ah! si , t' affretta ...

Corri , commetti a' fidi tuoi soldati , Che di lor s' assicurino frattanto ---La pronta fuga il lor delitto accusa ---Vanne --- sarai giustificato --- Il padre Tutto tosto saprà. Va, te ne prego, E te l'impongo alfin ---

Rod. Basta , che intesi. (parte) D.Pie. Tu mio liberator, mio nume -- oh angustia ATTO

D'un lacerato sen! -- perdo i pentieri Mentre li formol-Al genitor ti caglia (a Fern.) L'attentato dipingere, di cui Vittima, tua mercè, non son rimasto. Digli, se può, che i peridi protegga, Che li protegga ancor.

Fern. Lascia al furore,
Ond infiammato io son, cura del resto. (parte)
S C E N A VI.

D. Pierro, e poi la Regina madre.

Pie. Digiuna rabbia, oime ! non divorarmi,
Ti sazierò — (siede) Delle mie forze oppresse

Senza volerlo, e illanguidir mi sento!

Reg. E in quante guise tormentar si cerca
Una misera madre; una dolente
Disperata consorte! a Il doppio affanne
Chi a sopportar m' addestra? a Oh figlio mio;
Se' tu, che qui siedi tacendo? a Il pianto
Ha stanca troppo la mia debil vista a
Genotiti per pieta... Di te cercando
Venia tua madre ... a mitigar le angosce
Vieni d'un padre moribondo ... Ei chiede,
Poichè morta ha la voce, coi sospiri
Chiede di rivederti ...

D.Pie. ( stringendola fra le sue braccia )

Perchè non m'hai quando mi desti in luce?

Reg. Ah giusto ciel 1 Di che punirmi intendi
Con si corrhe parale?

Con si acerbe parole?

D.Pie. Oh Dio le non posso ...
Pianger non posso, che l'avara doglia
M'impietrisce le lagrime nel core,

Don-

Donde vorrian scoppiar ! ..

Reg.

Che mi rassembri!..

Ahi! spaventi cogli occhi ... E n'ho ragione ... Reg. Tu fremi oltre l'usato! .. e d'onde n'hai La micidiale origine? .. Chi porta

Ad eccesso si grande il tuo furore? D.Pie. Ah troppe cose ignori!

A che non fai . Reg.

Ch' io le possa saper ? .. Dille ... D.Pie.

No, madre ... Vendicato esser voglio, e non compianto ... Tempo non è di deboli querele ... Lasciami ...

Novi oltraggi hai tu sofferto? D.Pie. Tradimenti ...

Da cui? Reg. D.Pie.

Vedi un prodigie Di quel Dio, che presiede alle vendette Se respirar mi vedi ...

Ah! che t'accade?.. D.Pie. Scorrer doveva il sangue mio ...

M' agghiacci ! -.. Reg. Per qual man disumana? ...

D Pie E ancor non veggio, (agitandosi) Che Rodrigo ritorni ! .. Oh lento amico ! Rem Parla ... dimmi ... che attendi ?

Alcun di voi. D. Pie. (alle Guardie) Soldati , corra di Rodrigo in traccia... E mi ritorni a dir velocemente,

Se in suo poter sien giunti i traditori .

(un soldato parte) Reg. Io non credea, te'l diro pur, che il modo Di più serrarmi il cor , di sb gottirmi A grado si terribile tu avessi ... Dove le însidie ti fur tese ? .. E quali Sono i malvagi, ed empj insidiatori? F 5

Q U A R T O. 53 D. Pie. Oh miz rinata speme ! ( stringendo, e baciando Redrigo . ) O generosa man! Gli scellerati Reg. Son dunque ? ---D. Pie. E Diego? --Rod. Diego sol tuttora Libero fugge; ma inseguir lo feci -.-Reg. Chi di voi parla, e mi sa dir, se questi Furono i traditor, che la tua vita Circonvennero? .-D. Pie. Questi, questi, o madre ---Reg. Ah insaziabili mostri ! --Il Re che disse ? ( a D. Pietre . ) D. Pie. Di la Fernando impaziente aspetto . SCENA Costanza seguita da due Cortigiani . Cost. 1 / Ieni, Signor --- non indugiar, deh. vieni. Manda gli estremi aneliti tuo padre. E con languida voce il figlio invita Fra le sue braccia .--Reg. Oh Dio! --Cost. ( afferra D. Pie. per maine. ) Vieni, se indugi Morto lo troverai... Ditelo voi, (ai cortigiani) Che meco lo piangete. Reg. Ah per pietade ( urrandolo sino alta porta. ) Vediamolo. Terribile momento!

D. Pie. Reg. Figlio accelera it passo ... Andiam . D.Pie. (inginocchiandosi sulla porta. ) No , madre. Qui mi prostro e qui resto... lo più non posso Oltre passar ... Itene voi ... gli dite , Che genufiesso io son, mesto e divoto Qual se fossi a' suoi piedi . . I santi augur] Pronunci a pro del figlio, ch' io per lui Già li diriggo al ciel, ch'ambo ne ascolta. IteA TTO

Itene -.- mi lasciate --- io quà m' arresto ---Cost, Ah prevenuti siam ... non ve più tempo ... Fernando ei dispera ... Eccolo a noi ...

SCENA Fernando , e detti .

He marrechi del Re? -Reg. Che sai tu dirci ?

Fern. Non vive più . Reg.

. Sostienmi . ( a un cortigiano ) Cast . Ah lo previdi! ..

D. Pie- Son io Re, son io Re?..

( alzandosi furiosamente ) Lo sei ... Fern. D. Pie. Di vita.

Dopo tanti di morte, ecco un momento. Ombra del padre mio ... perdona ... offesa Questo trasporto non t'arrechi ... io regno! Ti sacrerò il mio pianto a miglior tempo co Grato di tanto ben ...

Deh chi mi reca Di lagrime a innondar la cara spoglia ?... Chi mi regge fin là ... ch'ia non mi reggo ...

( parte sostenuta dai cortigiani ) D.Pie.Madre! -- Seguila, o donna, e la conforta ---( a Costanta )

Cost. Ah come? Oime! -- tanto terror m' accora ! ( parte )

D.Pie. Ines, Ines , son Re! - Ma tu non vivi! -Vendetta dunque --- Ah si--- Vendetta--- Ascolta, Rodrigo -- Dove sei ? Fernando ! - Amici---Non mi vedete più ---

Fern. Signor, siam teco. DPi(aRed) Va, corri testo, e a quella man commetti, Ch' atta ti sembri più , che dall' orrore Dell' ignobil sepolero, che le accoglie, Di colei, che adorai, che fu mia sposa, Che deggio vendicar, fuori sien tratte Le care deplorabili reliquie --

Roda

والإستان عامد

Rod . Che yuoi ? ...

Signor , the pensi ? ... Fern. D.Pie. Lo vedrete ...

Fa poi che alcun de' Grandi non si parta Di qua senza un mio cenno... io così voglio... Comandalo per me ... Quindi . . ( On piacere ' Io non ti gusterò quanto il vorrei! .. ) Quindi là dentro, là bevano a sorsi Studiata morte i traditori infami ... Là, dave su commesso il gran delitto.

Ratto s' adempia il mio voler, che troppo Sospiri mi costò, penosa brama Questo poter, ch' esercito anelante.

( Redrige parte ) Giusto cielo, se barbaro ti sembro, · Se colpa è il mio rigor, che non perdoni, Puniscimi; mi un giorno sol Atarda Il dovuto gastigo, e son contento. ( purce )

Form. Finiam d'inorridir: seguasi ancora . (parte.) Fine dell' Atto Quarte .

#### AT T

#### SCENA'PRIMA.

E' notte. La Sala viene ad un tratto illuminata.

Durante una patetica Sinfonia verranno disposte le Guardie a tutte le porte della Sala . Dopo breve pansa, i traditori Alvaro, c Coello incatenati si veggono passare , esprimendo la loro disperazione . Fanno qualche sforzo per retrocedere ma i soldati, li circondano, gli strascinano a morire nell' appartamento, del Re defunto . Poscia. come pariscono lentamente i Grandi del Regna 151

56 . ATTO

Molti s'affollano salla soglia della porta, per la quale sono entrait Alvaró, e Coelbi; e le Guardie loro impediscono di fermarvisi. Si sentono moderatamente le grida de scellerati, e i Grandi mostrano di rimamere atterriti. Finalmente si vede uscire un Ministro, e partire frettolosamente. Cessa la Sinfonia, e de scono.

Cossanza, e la Regina Madre, seguite da due Damigette di Corte.

Reg. A Spettami, ch' io pur strascini teco Quà dentro il piede vacillante... Nu lla Può sorprenderci più --- troppo vid' io.

Cost. Ah che s'attende? Un timido silenzio Altamente qui regna! - Al suoi sospeso,
Mira, come ciascun tiene lo sguardo!

Reg. No v'ebbe ancor chi m'indicasse il loce, Dov'or si celi il figlio mio!.. che pena! Oh quanti oggetti di dolor!.. Non trovo All'informa mia mente alcun ristoro.

All inferma mia mento alcun ristoro.

Vivi tratti ho tuttor dinanzi agli occhi
Dell'estinto mio sposo... io lo contemplo,
E le inutili lagriffe spargendo,
E vaneggiando forsennata, sembra

Ch'io speri ancor di ritornarlo in vita ... Figlia, inoltriamoci colà dentro ...

Cost. Oh madre,
Arrestati, nol del ... non so seguirti...
Vedi che oscurità?

Reg. Par che una mesta
Voce di nuovo mi vi chiami, e interna
Forza mi vi sospinga.

Coir. Ed a me sembra,
Che una gelida man mi gitti indietro ...
Reg. Ah vinciti, ed assistimi ...
Cost.
Tremando

Pos-

Q U I N T O-Posso farlo, che il cor me lo contende.

(s'avviano lentamente all' Appartamento del Re. S C E N A II.

Pernando uscendo dall' Appartamento del Re do-

Fern. T Ove osereste andar.

Perm. Dove oscreste andar, misere donne?

Di novelli spaventi...

Reg. E che hai tu visto?.-

Regge appena lo sguardo, eppur le approva...

Reo, detestato, ignominioso sangue...

Benche tardi, fu sparso ...

Reg. E di chi mai? Feen. Di que' malvagi, onde di lutto ingombra,

A danno di tant' anime innocenti, Questa infelice Corte oggi si vede. Cost. Forse?...

Reg. Coello , ed Alvaro? ..

Esta. Pagaro
Con morte atroce i lor misfatti immensi .
Insaziabil braccio punitore
Loro aperse nel petto, e nella gola
Profonde imamerevoli ferite .
Dell' inique lor sangue intrisi, e lordi
Spirano orror d'inferno, e morti ancora .
D'un' Alma scellerata offron l'immago .
Deh rivolgete altrove, e l' guardo, e'l passe
Per pietà di voi stesse, v'ascondete ...

Per pietă di voi stesse, v'ascondete ...
Son riserbate queste mura ad altri
Spettacoli lugubri; itene, o donne;
Miglior stanza w accoliga, e vi rinchiuda.

Gost. Dio!., Disarmato nol vedrem.?..

Reg.. Mio figlio

Poss' io saper dov' or 'si trovi?'.. Ei teco

58 Guidami a lui -..

Fern. Nol posso ... io stesso, io stesso

Di restargli vicin forza non ebbi ---Reg. Quai le sue cure or son?

Fern.

D'altro ti caglia ---Cost. Palesale ---

Ed alcun non vi prevenne?...

Alcun non vi parlò ? --Tutto s' ignora : Rern. S'ie vi paleso ciò che vidi, il faccio Sicche più pronte, e celeri cerchiate

Di fuggirne la vista: Ah! che il ribrezzo Tuttor m'agita, e preme! .. Di sotterra .. Dal vicin tempio vidi trar quell' urna Terribile, che chiude il cener sacro Della tradita sposa di Don Pietro, E in questa Reggia trasportaria. Vidi Il Re sovra gittarvisi, abbracciarla, h. a suon di caldi baci , e di profondi Smaniosi sospiri, alta fristezza

Spargere, e minacciar nuovi terrori ---Cost Deh che scorra lasciam notte si orrenda... Tanto lutto per noi qui non s'appresti --

Siamo abbastanza oppresse.

Ah si ... fuggiamo ---

Ma ritornar lo veggio ---Cost.

Ei seco porta...

Terror sempre più grande --- andiam ---T' arresta . Reg.

Fermati un sol momento .

CENA. III D. Pierro , Rodrigo , guardie , e detti .

D. Pie. ( Esamina tutti i circostante , e pei rivelto a Costanza dice:

O mi credea Di veder teco, o donna, anche mio figlio.

Not diedi in dolce cura all'amor tuo? -Cost. Cost. Lo brami quì ? --

D. Pie. M è necessario: ei venga. ( Costanza fa cenno ad un Cortigiano , che le

sia condorso . ) (D.Pietro passa nell'app artamento del Re defunte. Reg. Solo non lo lasciate, alcun lo segua.

( Rodrigo va dietro a D. Pietro . )

Dove s' innoitra mai ?

()uanta fierezza Da quegli sguardi inferociti ei spira! Misera me! Che mi condanni, o madre, A sopportar di piu .. Sento ch' io tremo !

Reg. Concedi all' invincibile mia smania Lo sfogo, che le resta ... Eppur non posso Di qua partirmi ---

Io stupido divenni Fern. (Comparisce il fanciulle condotto dal Cortigiano.)

D. Pie. (esce con Rod.) Morte troppo sollecita li tolse Ai dovuti tormenti... Ah forse poco Penaro i traditor ... N' ho fin rimorso l Dimmi, Rodrigo, di costor, che sono Qui ragunati , v'e nessun , che nutra Nimistade per me, che mi detesti? Red - Deh che brami saper ? . Guardali in volto,

Signor; ciascun su te tien fissi gli occhi Con divota pieta ...

D.Pie. Son cieco! ... omai Cosa veder non so, che mi consoli. Un foco struggitor par che m'avvampi, M incenerisca -- Ohime! che un lieve passo Al delirio mi manca ... Orsa, si compia, Finche ragion mi resta, il voto estremo. (Si ricompone, e ad alta voce rivolte ai Grandi.) Qui s attende ch' io parli, e alfin disvell L alta cagion dell'improvviso cenno, Che al mio primo voier vi tien disposti . Eccemi dunque a voi; parlo: m udite. Mori mio padre, ed ebbero con lui Provvido fin tiranniche vicende,

ATTO Protette insidie, e barbari assassini . Non il suo cor, ma sua vecchiezza inferma Largo campo lasciava a tanti mali; Ne però merta che alla sua memoria Sien fatti insulti , e con isdegno , e biasmo Le sue gesta fra noi sien richiamate. Ei fu grande , il sapete , in mille incontri : In un sol fu tiranno, e a ciò l'indusse, Lo spinse l'altrui perfido consiglio. lo pur , se il ciel non era, e d' un amice La pronta man, lo seorso infausto giorno D'un tradimento vittima caduto Sarei miseramente, e avrei portato Di vendetta il desio vuoto d'effetto Al tenebroso regno della morte. Ma un prodigio m' ha salvo, e la corona M'ha posto in fronte:io regno . Non per questo D' ogni mio danno risarcito io sono; Il più grande , ripari or non ammette . Ebbi una moglie: il ricordar non giova L' amor , che a me la strinse , e l'empia sorte, Che rapimmi con lei metà dell' alma. L'ebbi; non vive più. Ma noto a voi Non sarà, che legittimo, che sacro, Che indissolubil nodo ci tenea Fermamente legati : Che l'umana Crudeltà non potez mai separarci, Che se vivesse ancor, meco divisi Oggi goder potria gli onor del Solio. Ecco perche qui vi ridussi : io deggie Verità si terribile svelarvi . E per quanto s'estende il mio potere Far che da voi, dai posteri riscuota

Fede, e stupor la calda mia protesta; D'una sposa, e l'egittima Regina Barbaramente trucidata il sacro Cencre ognun di voi veneri chinso Entro quell'urna, che locai sul trono. L'infausta tenda si sollevi.

(Due Soldati alsano la tenda; e rimane scoperta sul trono l'urna, che chiude le coneri d'Inc., adorpa el scotto e dicorpan. Tusti i circostanti manifettano sorpresa, e terroro)

Cielo vendicator, compisci l'opra, Che l' impotenza mia lascia imperfetta . Debole troppo all' infocata brama, Ch'ogni senso m'accende, e l'infelice Illusion, onde proposto io m' era Di satollar de' sguardi miei la sete. Ah! che di più non posso, ombra, che adoro, Che qui forse m' ascolti , e in un compiangi La vanità de' sforzi, ond' io mi struggo. No, non posso di più. Degnati intanto D' errar superba, a queste mura intorno, De' miseri trionfi, e degli onori, Che t' offron le mie forze limitate. Esulta di vederti su quel solio Collocata Regina, ove s'assise Lo spietato tuo giudice: gioisci Di contemplar svenati i traditori, Che l' innocente sen ti laceraro: Piangi poscia con me di tenerezza, ( Se più conosci , e t'e permesso il pianto ) Piangi in veder, che dai sofferti colpi Del nostro raro amor l'unico pegno Campò la vita, e riserbolla al trono. Vieni, mio figlio, sola mia speranza,

(Ja ingunochiare il figlie a pied dell' urna)
Prostrati, riconosci, abbraccia, e bagna
Tu pur delle tue lagrime quell' urna,
Ghe chiude in seno i deplorati avanzi
Di quella incomparabile beltade,
Che ti die in luce, e di cui porgi ancora
Viva, verace immago agli occhi miei
Oh! alin rinvenni pur l'agevot modo

TTO 62

Di rendere la lunga mia tristezza Prodiga al ciglio del bramato pianto. Potessi almen con esso anche gli spirti Versar, che mi dan vita, e unir mi teco Inseparabilmente un altra volta. Lo vuoi? .. Lo brami tu? .. Nume, che puoi Con un prodigio ritornarla in vita, Fa ch'ella in quest) punto manifesti Aperto il suo voler. Parla per lei, S'io più degno non son d'udir sua voce ... Fulmina, incenerisci ... Io qui rinunzio Al resto de' miei di ... Quì, dove pompa Fa di sue stragi inesprabil morte -Ohime! L'urna si scuote! Ines mi parla! Odo il suon de' rimproveri, che troppo Lento a seguirla io fui ... Vengo ... ti placa... Ombra adorata --- a rivederti io volo. (denuda la spada per ferirsi)

Reg. Ah per pictà!

Rud-FernSignor !

Cost-

Che fai ?-

Tarresta . ( Tutti le fermane , tutti i Grandi s'inginocchiano in atto supplichevole )

Fern- Interpreti così del ciel la voce ! Ritorna in te, quindi lo sguardo volgi Al dover, che ti resta .

Oh Dio! che mai, Cost-Signor, tentavi? Io tremo, io raccapriccio bra tanto orror; ma lo mio zel non cessa Di parlarmi per te, ma la mia voce Non perde il suo vigor per ricordarti Che sei Re, che sei padre, e che del cielo La vita, cui detesti, è sacro dono. Soffri, Signor, da imbelle labbro in questi Luttuosi terribili momenti D' esser rimproverato. A che tant' anni Sete di Regno fomentasti? .. D' Ines

QUINTO L'ombra volevi vendicata, il figlio Sul trono stabilir, purgar l'impero Da tanti traditori . Hai tu ben fatto Quanto , Signor , ti promettasti 2 .. Osserva Onesto fanciulto tenero, che piange, E ti ricorda la sua verde etade Mal sicura, inesperta, e il piè ti mostra Non atto-i gradi a sormonter del solio. Mira i sudditi tuoi , ch ergon le mani , Prostesi al suot, chièdendoti la pace. Cui promettesti lor da fanto tempo. Dov'e il provvido Re di questi affitti Sospirosi vassalli, e dov'è il padre, Che a questo figlio misero assicuri Col dovuto retaggio in un la vita. Se tu, Signor, di propria man t'uccidi? Ah tolga il ciel, che si esecranda idea Più ti conturbi la ragion. Solleva Nelle regie tue cure emai la mente; Volgi gli sguardi, e l'opre ai cari oggetti, Che aspettan , tua merce , d'esser felici ; E fa che in questo almeno inesaudita Lunge da te Costanza il piè non porti. D. Pie. Ah no, t'arresta ... Di soave forza Son pieni i detti tuoi ... li sente il core, E ne profitta, e mi ricorda a un tempo Qual ti feci promessa ... Cost. (con voce assai sommessa ) Il labbro mio,

Mosso di solo zel di tua salute, Il momento rispetta, in cui ti parla...

DPie. No . no ... la tua virtù rispetto esige. Tu non isdegni la mia man. Compagna D' essermi non ricusi . In dolce cura Vuoi la mia vita, e l'unico mio figlio? Ebben questo è l'altare, in faccia, a cui Stringer dobbiamo il sacrosanto laccio.
Quest'e l'istante. Il gelo di quell'urna Tocchi la destra tua .

(po-

ATTO QUINTO.

(ponendo ambidue le destre sull urna, ed ingi

Cost. Ciel, la mia fede, Il mio voto, i miei giorni, il caro sposo Benedici, proteggi eternamente.

D.Pie. (con trasporte)

Ines!.. Mio Nume ... Un consolante appoggio In questa donna singolar, che teco Fu in sacro nodo d'amistade avvinta, M'offri, ed accetto ... L'immortel tua voce Tuona propizia al santo giuramento, Che m'unisce a costei ... L'odo... si, l'odo... si (3' alza in piedi, e prende Costanza per mango con tutta l'agitazione)

Amici, andiem: ciascun di voi m'assista,...
Torna l'antica smania ad agitarmi ...
Diego vive tuttor: non è compiuta
La necessaria, e giusta mia vendetta,

Bine della Tragedia .

# TERESA, E WILK

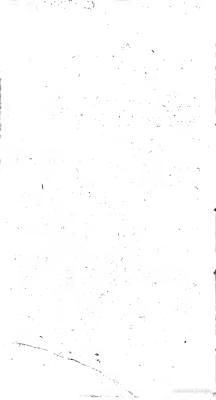

#### PREFAZIONE ..

Persa, Teresa, Teresa! ... E quante me avrai su ancera di quesse Terese da fare leggere. Flemma: ho finito, ed avrei finito anche più presso, se il Pubblico mi avesse fischiate la seconda.

A Bologna questa terza Commedia riusci troppo dunga, ma i primi guattre otti piccipico, e
divertirono bastantenente, a Venezia appena una
sera si potè recitare, non senza il complimento
di qualche fischiata, benchè l'avessi prima ridotsa più brone. Nel tempo però, che si stava riprevande questa, si applandiva in un altre teatro a Teresa e Claudio. Non basta i replicò
per malte sere, quantunque coia già vocchia, si
vi si attaccò dietro Teresa Vedova, La quale
riportò pere moltessimi e reiterati applausi. Ma
cme un se l'auno precedente Teresa Vedova,
fu biasimana è Come val Va benistimo. Questa
prova, che il Pubblico patisce igli pure le sue
cative lune, alle qualt biagna contrapparte
rassegnazione e riperto.

· Ciù non ostanie lio voluto mettere nuovamente le mans in Teresa e Wilk , risoccarne molte scene , e reformarne interamente l' ultim atto. L' ho ritornata in teatro così ridotta, e m' ha conreguito puntualmente l'effetto delle altre sue mag-giori sorcile . Il Poeta Riorentino, che vi ha più maneggio, la rende in conseguenza più allegra e brillance delle due prime . Questo grazioio carattere, che ci dipinge un nomo di talento, ricco di suli, faceto e povero, ma onoratissimo e reconoscente verso il suo benefattore, fu da mo scritto per condiscendere alle preghiere di un certo Francesco Dort, Fiorentino, che sosteneva eccollentem nte, tal sorta di personaggi nello compagnia della Battaglia in Venezia . Il povere; Dori , quell' anno appunto , che dovea recitare la prima delle già indicate Commedie , cobbe la de-Grep. T.111.

plorabilissima disgrazia d' annegarsi facalmente mei Pò con varie altre persone; disgrazia, che da sersibile Umanità intese e riguardò con compatsione, ed orrore.



#### PERSONAGGI.

TERESA , meglie di

MILORD WILK

MILORD DONSTONN Uffiziale, cugina di Vilk.

MILEDI TURNIK, vedeva amata da Benstenn.

LEGGEREZZA , Segretario di Vila, e marito di

AUGLIELMINA , governante di casa .

FIORDALISO , cameriere di Vilk .

ARRIGO, fanciullo di cinque anni, felio di

WILLIAM Staffere.

IN SERVITORE di Denstenn .

La Scena è in Londra

## ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA.

Galleria in casa di Wilk con quattro porte le. terali, ed una nel fondo. Un canape, sedie, tavolini, su dei quali trovansi diversi libri, e l'occorrente per scrivere .

Leggerezza seduto assistendo con molta inquietu. dine ad Arrigo, che legge.

Leg. Resto, figliolino mio, presto: ecol le lezioni diventano eterne ed afforma inutili . ( cava l' erolegee ) E' già un' ora buona, che stiamo qui a tentennare, ed a vagliar nespole immature .

Arr. Se voi , Signor Maestro , non istarete fermo , naturalmente non la finiremo mai più ,

Leg. Chi non istà fermo?

Arr. Voi , che vi alzate da sedere , passeggiate , correte all'uscio di quella camera , e ve ne ritornate indietro sespirando f, e battendo i piedi . In verità , Signor Maestro , io non vi ho mai veduto tanto inquieto e smanioso: mi fate fin paura , se debbo dirvela schietta .

Leg. Ma sai tu bene, figliolino mio, chi sia ·là dentro in quella camera!

Arr. Guardate che gran segreto! Madama Gu-

glielmina vostra moglie ...

Leg. Ah! . .

Arr. Ecco: sospirate e contemplate subito quell' uscio ... Ma che? .. Avete paura che qual-cheduno ve la porti via? ...

Leg. Oh vergogna antipoetica! Ein un fanciulletto di cinque anni scherza sulla mia debolezza! Arr. Che vi sentite , Signor Maestro? Voi pian-

gete , se non m' inganno . Leg.

Leg. ( singhiazzando ) Ella non era così, pochi mesi sono ... Ella era trasportacissima per me... Le hanno sicuramente guastata la testa... o l'hanno guastata a me... basta a qualcheduno l'hanno guastata.

Arr. Vi hanno gnastata la testa! .. Leg. lo non parlo teco, figlio mio.

Arr. Parlate dunque solo! ...

Leg. Si , parlo solo . Arr. Mi fate compassione!

Leg. Ti sono obbligato .

Arr. Signor Maestro, voi avete una malatria, che somiglia perfettamente a quella di Milord mio padre

Leg. Ma conosci tu bene, figlio mio, la ma-

lattia di tuo padre?

Arr. Egli soffre la medesima smania, la medesima inquietudine, che soffrite voi

Leg. Ma sai tu, che malattia sia quella?

Leg. Oh brutta ve, ma brutta assai .

Arr. E come si chiama ella?

Leg. Figlio mio, stampati questo nome abbominevole nella più viva parte del tuo tenero euore, per non dimenticartene giammai, quando sarai grandicello è in istate di discerè, nere il bene da male. Dessa chiamasi gelosia.

Arr. Guardate che curioso nome !

Leg. Di piuttosto, che nome infernale!

Arr. Ma come si può egli prendere questo males Leg. Cresci cresci, razazzetto mio, fa la bestialità di prender moglie, e d'innamorarti di lei, come ho fatt'io, ed allora te ne avvedrai.

dr. Oh se prendendo moglie s' incontra un male si grande, io non la prendo certamente. Leg. Eh no no ... consolati ; che questo male non è per tutti. Vi sono moltissimi , che

prena

prendono moglie, e non si accorgono nemmeno di averle. Tu potresti essere fra questi fortunati mortali.

Arr. Voglia pure il cielo, ch' io vi sia ...

Leg. Ti auguri veramente una bella cosa ...

Leg. Via via or ora il tuo maestro ha men giudizio di te, povero impoente. Prendi immano quella grammatica, e seguita a leggere dove abbiam tralasciato.

Arr. Subite ( legge ) Amo, amas, amavi, ama-

Leg. Pur troppo! ma le donne non la voglio-

Arr. Fero , fers , tuli , latum : portare ...

Leg. Porto si, e porto un peso non indifferente.

Leg. Che cosa stà egli per fare? ..

Leg. Beco, ecco il verbo, al quale dovrebbero attenessi tutti gli uomini in materia di
donne... ma non ha il supino. Questa imperfezione sua significa bastantemente, che
per tener lontana una cosa spesse volte si
spinge, si spinge, e poi vi si casca sopra
di peso a corpo lasso e apossato. Tant'è: la
mancanza di quel supino dice tutto. Mancò
il supino alla mia castità, e cascaia. nel fututo di u matrimonio malaugurato e fatale.
Oh femmine, femmine, potentissime calamite
del miglior sesso; chi vi può resistere quando eserciate la vostra forza magnetica?

#### TTO SCENA II.

Fiordaliso , e desti -

( a Fierdaliso ) Ove vai? ... dove corri?

Fior. Questo non è niente di nuovo : da madama la governante.

Leg. A che fare?

Fior. Questa è una cosa assai vecchia ...

Leg- Vecchia o nuova, voglio saperla. Fir. A portarle questa chiave .

Leg. Lasciala a me ...

Fior. Ma voi non siete madama la governante...

Leg. Sone suo marito ...

Fier. Purtroppo questo si sa da gran tempo .

Leg. Te ne dispiace, ch? Fier, Questo è un affare tanto notorio , che e

arrivato a dispiacere sino al guattero di ca-

cina . Leg. Quà la chiave, faccia di bronzo, e vattene. Fior. Eccola . Possibile , che , anche strapazzando, non siate capace di dire una cosa

ruova! Leg. Vuoi tu ch' io ti dica un' insolenza nuo. va, novissima, e che non ti sarà mai stata

-detta da nessuno?

Fier. Anzi , volentieri . . . . Leg. Sei un galantuomo.

Fior. Bravissimo! Questa è nuova, ed io me

ne chiamo contento. ( parte )

Leg. Orsu si ripigli la nostra lezione . Tutti questi verbi sono della prima regola degli attivi ... hai capito ? sono della prima ... Arr. Si Signore .

Leg. Ora bisognerà, che ci proviamo a fare qualche latinetto ... exempligratia . . . Pietro

ama la virtù ...

William , e detti .

Arr. Pletro ama la vittà ... Leg. P E William ama mia moglie ... Arr. Petrus ...

Leg. ( chiamandolo ) William ...

Arr. Amat ...

Leg. William ... Arr. Virtutem ...

Leg. William ... diavolo afferralo .

Vill. Che vulete? Leg. Dove vai?

Vill. Da vostra moglie .

Leg. A che fare ?

Vill. Venite a vedere ! ( entra nella camera . ) Leg. Ehi? Ehi? Vecchio senza creanza ... Ma sarè io geloso anche di un vecchio? .. perche no? .. questi vecchi quando s' inasiniscono sono più furibondi dei giovani ... Egli ha serrato anche la porta! .. Oh me perseguitato!

Arr. Sig. Maestro, avete inteso il latino? ... Leg. E chi non l'intenderebbe? .. Non vedi la porta serrata?

Arr. Io parlo del mio latino ...

Leg. Voglio far romore ... mi soffiere il nase Arr. Debbo far altro , Sig. Maestro?

Leg. Vingero di sternutare ... ( sternuta )

Arr. Evviva ...

Leg. ( più forte ) Arr. Evviva ...

Leg. ( sorna più force.) -Arr. Evviva, evviva ...

Leg. E crepi e crepi chi vorrei io ... Non t' incommodare, figliolo mio, che questo è tabacco, che mi solletica il cerebro ... Arr. E vei non ne prendete ...

Leg. Ah che me lo fanno prendere per forza...

ma nessuno si muove! ..

Arr. Sig. Maestro , si seguita ? Leg. Non posso più ... oh la finiro io . ( batre la porta ) William , William . . . presto presto ... fuori fuori ... Vill. ( uscendo con una camicia in mano )

.. Perche tanto strepito?

Leg. Mi pare ... che il padrone ti chiami.

Vill. Vi pare! .. ah ah ... ( ridendo )

I.eg. Perche ridi ? ..

Vill. Siete un bugiardo malaccorto. Il Padrone mi ha mandato per una camicia : egli non può volere due cose in una volta.

Leg Non potevi dirlo a me, che volevi una camicia? Vill. No ...

Leg. La ragione? Vill. Milord mi ha comandato di chiederla a

vostra moglie. Leg. Per questa volta la scusa è ottima ...

Vill. Che vorreste dire?

Leg. Che tu vieni troppo spesso a ritrovare mia miglie, anche senza che Milord te lo impoñga.

V.... Ho capito .

Lig. Che cosa hai capito?

Vill, Bisogna raccomandarvi ad un buon nerbe di bue .

Jer. Che !"!"

V 1. Siete geloso? siete un pazze molesto ... Leg. Come! ..

Vill. Lo spedale de' matti v' aspetta . ( parte ) Leg. ( al Arrigo . ) Ha detto a me ?

Arr. A voi, si Signore. Leg. Veramente?

Arr. Mi pare di si .

Leg. Ha detto bene . Merito di essere 1egato e bastonato . Son matto : William ha ragione ... Ah! voglio correggermi ... si , voglio fare uno sforzo... Chi la durz la vince, dice il hoverbio ... Tornerò quell'uomo disinvolto, chi lio era cinque anni sono... Si, si da bravo, Leggerezza: bando alla malinconia, allegramente.

Arr. Perche ballate, Sig. Maestro?

Leg. Vedi vedi, tenerino discepolo mio, come fanno gli uomini di talento? Quando essi risolvono di soggiogare le proprie passioni:, sanno anche mirabilmente riuscirvi. Non era io baccante di gelosia, un momento fa? Ora sono in una calma, in una tranquillità, in una pacatezza perfetta.

Arr. Me ne rallegro con voi, - s

Leg. Eh! tu non puoi conoscere la forza di questa improvvisa mutazione ... ma ritorniamo al latinuccio, ch'io ti aveva già dato.

Arr. Come volste:

S C E N A IV.

Den. MI vien detto, che Teresa dorma tut-

Leg. Sara ; Milord .

Don. Mi rincresce.

Leg. Ma da qui a un'ora dovrebbeessere svegliata.

Don. Pazienza: aspettero.

Leg. Volete voi accomodarvi qui con noi Lecovi una sedia ... Ragazzino , come si sa? Presto baciate la mano al Signor parente.

Arr. (baciala mano a Don.) Milord, vi riverisco.

Don. Addio, piccolo. Che stavi fagendo studiavi?

Arr. Per obbedirvi.

Den. Che com?

Arr. La grammatica latina ...

Dea. Cen profitto?

Leg. Ha un talento,, she il vielo glielo conservi, perapicacissimo.

Den Me ne consolo .

ATTO

Leg. Da bravo, rispondetegli bene grazie infinite.

Arr. Grazie infinite.

D Queste son cose superflue earn Segretario Non-

D.Queste son cose superflue, caro Segretario. Non avvez zarlo parolajo alla tua maniera, ti prego.

Leg. Farò una fat ca di meno, ed avrò il bene di compiacervi. ( Quà non s' usa il Ga-

lateo; comodissima cosa!)

Den (accenna la camera di Gugi.) Chi v'e là dentro? Leg. Non credo, che vi sia nessuno, Milordona accomodatevi quì --- accomodatevi ---

Don. No, no, passerò la dentre,

Leg Vulete voi star solo ? --

Den. Leggerd ---

Leg. Se bramaste passar dal Padrone, egli è già alzato dal letto e vestito.

Don. Mi è stato detto, che Wilk serive presentemente: non voglio disturbarlo.

Leg. Ma --- là dentro, Milord --- se non erro, credo, che vi sia mia moglie a lavorare ---

Don. Tanto meglio! Le terro compagnia .

Leg. Voi vi seccherete, Milord.

Don. No: Guglielmina e una donnetta, che ha molto brio.

Leg. Ella parla assai, e dice un mare di cose superflue, e di quelle cose che non sogliono piacere ai pari vostri.

Don. Quel che è diferte in un uomo , spesse volte in una donna diventa eleganza.

Leg. lo faccio ---

Don. Tu fai quello, che or non farebbe tua moglie : tu stanchi la mia sofierenza.

Leg. Milord, che dite mai? Entrate "useitefate quello che più vi aggrada ...... lo parlava
per vostro bene ... del resso poi sono indif
ferentissimo . Ecco, ch'io v'apro la porta,
e v' introduco io medesimo ......

Don, Basta così . ( eutra e egiude )

Leg. E non cascherebbero le mani a costoro? ... Mi-

PRIMO. Milord pure ha serrata la porta! ... Cielo !

manda qualcheduno ... oh desolazione ! ... Arr. Signor Maestro, vi ritorna il vostro male? Leg. Hai inteso quello , che ti ha detto il perente? Non avvezzarti parolajo. Prendi la

grammatica, va nella tua camera, ed ivi fe esercizio di tacere , che ora egli è precisa. mente tempo opportuno .. Arr. Non fate quel brutto visaccio, non anda.

te in collera, che ora me ne vado subito... ohime! mi spaventa! (parte)

Leg. Guglielmina è una donnetta , che ha molto brio! .. ah ah! .. Tu fai quello che or non farchbe tua moglie! .. oh oh! .. Chi non la intende ha una testa più dura della mia... Milord e giovane ... e militare ... e bello see me disperato ? ( tende l' orecchio alla porta ) Discorrono! .. non vorrei parer geloso! .. Ho detto di non volerlo più essere, ma chi può resistere? .. ( torna coll' orecchio alla por-14) Mia moglie ride ! .. cattivo segno ! .. Ah frasconcella , se ti fossi vicino , se ti potessi afferrare per quelle lunghe treccie !.. Oh capita opportunamente il Padrone . .. SCENA

Wilk , e dette 2. Leg. A Hord , ben levato :

Vik VI Addio. Leg. Debbo avvertirvi ...

Vilk Di che?

Lee. Di una visita di Mijord vostro cugino. Vilk Ha detto-di ritornare ?

Leg. Egli è qui ...

Vilk (em prenura) Forse in camera di mia moglie? Leg. No Signore: egli è in camera della mia. Vik Bene .

Leg. ( Male! ). Volete voi , ch' ie lo chiami ? Vilk No ....

ATTO Leg. Ma egli mostro desiderio di vedervi ...

Vilk Mi vedrà ... Leg. Chi sa, ch' egli non abbia qualche inte-

resse di premura da comunicarvi? Vilk L'abbia, o non l'abbia; lascialo stare ;

ora ho bisogno di te".

Leg. ( Giove, manda un tempo burrascoso con tucni strepitosissimi, che spaventi quella civetta di mia moglie , e la faccia scappar fuori di quella camera . )

Vilk ( siede ) Oime ! ..

Leg. ( Ella ha gran paura de' tuoni ... se Gio. ve operasse il prodigio . )

Vilk ( Il cugino è cugino egli è vero, ma non lascia di essere un uomo come gli altri . )

Leg. ( E chi stà bene non si muova --- Oh Giove infingardo, e poltrone, io ti rinnego.) Vilk Che cos'hai! che diavolo borbotti ?

Leg. La lingua batte dove il dente duole , si

suol dir per proverbio . Vi k Ti duole un dente ?

Leg. Assai assai ....

Vilk E perche non te lo fai levare?

Leg. Ah bisognerebbe ch' io mi facessi levare la testa, caro. Milord ...

Vilk Che ciance son queste?

Leg. Scherzo scherzo ...

Filk Hai qualche disgrazia? .. In casa mia ti manca forse qualche cosa? spiegati .

Leg. Mi maraviglio, Signore!

Filk Hai male , o non l'hai? Tu ti lamentavi. Leg. Facezie, facezie ... cose da nulta ...

Vilk Ma pure ... Leg. Il calzolajo mi ha fatto con riverenza

· parlando:, le scarpe strette'. Vilk E tu fattele far larghe ...

Leg. Naturalmente non mi canzona più .

Vilk Siedi, se non puoi stare in piedi ...

Leg. Eh' stò benissimo .

Vilk No no .. siedi vicino a me .

Leg. Obbedisco ... ( Ho i vermi alla gola , che

m' affogano . ) ( siede )

Vilk Ascoltami, caro amico. lo seno abbattuto, come tu vedi da una profonda malinconia, che Gramai non posso più sopportare, e bramo ardentemente di sollevarmi . Ogni distrazione, ch'io cerchi fuori di casa mia, mi riesce inutile affatto : lo mi veggo dunque in necessità di ritrovaria fra queste mura, e di ritrovarla precisamente in te ; in te solo, che me la puoi procacciare. Dolce amico, amico sincero, unico confidente del mio povero cuore, userai tu la crudelta di negarmi il sollievo, ch' io ti domando con si dolce, gentile, ed obbligante maniera ?

Leg. Voi m' intenerite con tante belle cerimonie, caristimo Milord! Ma che posso far io, meschinissima creatura, per sollevarvi? Vilk Ah che ho perduto un' amico anche in tel

Leg. No Signore ...

Vilk Tu ti sei raffreddato ... Leg. V' ingannate ...

Vil. Ma tu ti vai voltando da quella parte, e

rion mi ascolti nemmeno ...

Leg. Egli e un vizietto, che ha questa spalla; ma le orecchie mie sono tutte per voi . Che pesso io fare ? cemandate : ( Ho il terremoto. nelle viscere

Vil. Che posso la fare! Una volta facevi , sonza domandarlo nemmeno ...

Leg. E che cosa facevo una volta?

Vil. Mi facevi ridere.

Leg. Ed ora non vi faccio più ridere ? Vil. No ...

Leg. Possibile!

Vil. Te ne assicuro.

PRIMO. Vil. (ridendo) Benissimo !-- Bravo !-- ah ah .-ma che demonio fai ?---Leg- Passeggio di fianco -- ridete -Vil. Fermati, romperai la porta --Leg- Ridere , ridete , Milord --

Vil. Fermati, dico, animale -SCENA

Donstonn , che apre in fretta la porta e detti. Leg- ORa la mia l'assacaglia è finita - Den- Oche chiasso è questo? Vit- Compatite -

Leg. Qui si faceva un passo da due con Milord mio Padrone - Se voi volete entrare il terzo, si farà un grazioso terzetto , ed io - vi anderò servendo coi miei soliti passi di fianco. ( Lo stratagemma ha giovato. )

Vil- Egli mi ha divertito .

Don. Octimamente -

Leg- ( Sudo come una bestia ! )

Vil. Avete niente da dirmi - ( a Don- ) Don No --

Vii- Non volevate voi vedermi? Don- No -- " 1 139

-Vil. (a Legge exxa) Che mi hai tu detto? Leg- Perdonate: avro inteso male -

Don- Il potervi vedere per altre è sempre un miacere per me -

Vil. Vi ringrazio -

Don. Mi parete di mai umore -

Vil. Non istò troppo bene -Don- Me ne dispiace - Ma che vi sentite?

Vil. Non saprei dirlo.

Den- Bisogna curarsi -Vii. Lo farò-

Leg- ( Il cugino non gradisce nemmeno . lord! Ho capito - )

PRIMO.

Leg. Io nen dico più nulla. Ora volete ridere, ora volete piangere ... Chi vi può tener dietro? Vil. Teresa mi ama, e tu sai quanto.

Leg. E chi non lo sa?

Vit. Donstonn è incapace di tradirmi.

Leg. Incapacissimo .

Vil. Ed io non sono geloso .

Leg. Nemmeno per sogno.

Vil. E tu-dei crederlo e tacere ...

Leg. Io dubiterei piuttosto della mia presente esistenza .

Vil. Siamo d' accordo .

Leg. Felice notte .

Vil.E'una cosa insoffribile l'udir certi stupidi,che cianciano a caso e senza fondamento veruno, Leg. Milord, se non volete altro da me, mi ritiro

V.Gran fretta di andarsene!Ella si fermi qui meco Leg. Cento anni ; che il cielo ne dia tanti di vita a voi, e uno di più a me, per poter celebrare la vostra morte con un magnifico

Epicedio sul gusto Staziano. Vil. lo non ambisco, anzi detesto siffatti onoris

dunque puol morir anche subito , se te ne senti volontà .

Leg. Gravie distinte .

Vil. Ti dispenso da una fatica.

Leg. Questa è una generosità da usurajo . -

Vil.Se poi brami di vivere, vivi pure liberamente. Leg. In verità non mi faccio pregare. ( corre alla camera di Guglielmina ) On così va bene !.. Con l'uscio aperto si respira un' aria più salubre e più grata.

Vil. Leggerezza?

Leg. Signore ?

Vil. Son io, che m'inganno, o è realmente mezz'ora buona, che Donstonn passò da mia moglie? Leg. Ohibo : non saranno quattro minuti ancora. Vil. Davvero !

Leg. Assolutamente .

Leg- Ascoltateli di soppiatto -

Vil. M'insegni male, caro Leggerezza - Tu mi vorresti far comparire geloso, quando in realtà non lo sono - La mia è mera curiosità, non è gelosia-

Leg. Ebbene , dunque lasciate correre - Il difetto della curiosità è cosa assai riprovabile in un vostro pari : sarebbe men male che foste geloso-

Vil. Si . dici bene -

Leg. Non posso dir meglio .

Vilk Si ... sarebbe men male ch'io fossi geloso. Leg- ( E poi non vuol esserlo . )

Fior. Miledi vi ringrazia, e dice che non cree de a pronostici.

Vilk Non crede ?

Fior. No Signore .

Vilk Non ha volute il lunario?

Fier. Non I'ha voluto .

Vilk Perche non crede a prenostici?

Fior. Perche sono cose dette e ridette in cento altri lunari vecchi .

Vilk ( in collera ) Se non vuol credere al lunario, creda dunque a me, a me che non la ingannero certamente . ( Putra furiose nell' appartamento di Teresa )

Leg. ( E non è geloso . )

Fior. Volete voi questo lunario?

Leg. Che vuoi tu ch' io ne faccia?

Fior. Regalatelo a vostra moglie, voi che siete avvezzo a regalare sempre cose vecchie rifiutate dagli altri .

Leg. Fiordaliso, io ti farò diventare un rubi-. condo anemone, se mi secchi.

Fior. Eco il poeta copista di cose rancide .

Leg. Fammi un piacere; vattene. Fier. La vostra non è fantasia creatrice .

Leg. Vattene ...

Fior. Ditemi qualche cosa di nuovo.

PRIMO.

Leg. Oh me meschino! non voglio sentir altro.

Gugl. Ved'ella, se ho ragione.

Leg. Fiordaliso e un briccone , che non devel più metter piede in quella camera .

più metter piece in queita camera. C. Ra egli male a insegnarmi un poco di rettorica. Leg. lo gli darò qualche similiter cadena sulla testa, se lo ritroverò più a parlare con lei. M'intend ella?

Gugl. Queste son fanciultaggini, scempiataggini, sguajataggini.

Leg. Ella si contenti d'obbedire.

Gugl. La moglie di un poeta dovra ella essere

Leg. La moglie di un poeta deve saper dormire a tempo debito, e niente più.

Gugl. Che sentimenti bassi, vili, plebei!

Leg. Perdoni, nobilissima dama.

Gugl. Se non son dama, sono ben figlia di una
donna di spirito, e letterata.

Leg. Si Signora, e verissimo. Ella era tanto

Hetterata, che non ne poteva più .
Gugl. Mia madre era universalmente stimata,

perche aveva del letto di molto. Leg. Si capiva, ohi si capiva, che aveva del letto,

Ele più colte persone di Parigi frequenstavano la sua brillante conversazione.

Gugli E Monsieur Carlo mio padre ne andava fuor di modo superbo

Leg. Monsieur Carlo la intendeva così, ed io

Sugl. Perche non avete giudizio:

Leg. Non l'ho, perche me l'hai fatto perdere tu, frasconcella.

Gigi. La mia dote di mille Luigi ve l'ha fatte perdere, perchè non avevate un quattrino al vostro comando.

Leg. Io ti sposai avendo un borsone pien d'ore,

Quel- Finche lo vorrà il mio diletto maritino. Ma, e voi non farete nulla per me ?

Leg. Faro carte false per te - Scriverd un poema, e ti farò passare per la decima musa per la quarta Grazia, per la seconda Minerva ...

Gugl- E per un' altra Venere ?-- Leg- No no, moglie cara, ch'io non voglio poi passar per Vulcano - Lasciati servire; conservami intatta la tua fedeltà, e non dubitare ch' io ti renderò più famosa della ranto decantata moglie d'Ulisse Dei Proci perfidi

Fuggi le insidie : Nova Penelope

Ti chiamero -Quindi l'altissima Tromba Meonia Per farti celebre

Sorpassero .

Sugl- Oh che belle cose, marito mio, che belle cose ! Scrivete il poema, e scrivetelo presto, ch'io già mi sento a quest ora un grandissimo provito di leggerlo - Così avrò anche un' occupazione ; per tener lontani da me quei farfalloni siffatti

Leg. Passiamo subito all'esperimento delle tue magnifiche promesse . Ora vien gente : che farai tu Penelope mia ?

lugi- Mi nascondero in un batter d'occhio nella mia cameruccia -

Leg- Sei un' eroina -

Gugl-E tu sei dolce dolce come lo zucchero-parce Leg. Non vorrei esserlo troppo--- ma quella è tutta innocenza che le fa parlare ... Eppure innocente e semplicetta, com'ella e, per la vana gloria di essere celebrata in un poema, rinunzierà al piacere di ricevere le solite visite, Oh ambizione! affetto periglioso e faTer. No , crudele ... Vil. E qual sarà dunque ?

To. Quello dello scherno o almeno della fredda indifferenza.

Vil. Leggerezza?

Leg. Comandate .

Ter. Con me dovete parlare, con me ... Non cercate distrazioni , o pretesti ora , che vi obbligo a rendermi cento del barbaro fur to. che mi avete fatto .

Vilk Vi ho forse rubato qualche cosa?

Ter. Si, disumano: la cosa più preziosa, ch' io m' avessi : la pace dell' anima mia .

Vilk Leggerezza ?

Leg. Badate a lei , Signere ... Ter. Vuoi tu vedermi piangere, dispietato Sarai finalmente contento .

Filk Dov'e Donstonn?

Leg. E' partito ...

Vil. Peccato, ch' egli non possa tergere da que! begli occhi quelle lagrime amare!

Ter. Ah! giusto cielo, che arrivo a scoprire!.. Vilk Niente di stravagante ...

Ter. E quest'e l' infame sospetto? ..

Vilk Sospetto !

Ter. Donstonn tuo cugino! .. condette da te!. da te preferito! .. ch ingiusto! .. oh barbaro! .. un fiero rimorso non è lungi a punirti.

VNk Quali furie son queste? ..

Ter. Vedrai di che sono capace ...

Vilk Perche tanta agitazione e romore? ..

Ter. Ecco le ricompense della mia tede .

Vilk Denstonn ...

Ter. Ch' in ron lo vegga più . . . ch' egli non .. metta più piede su queste soglie ... sara mia cura il farglielo subito sapere. E s'egli a :: à . la temerità di comparirmi ancora dinanzi agli occhi, con le mie medesime mani io stessa,

Grep.T.III.

PRIMO

aformato in aurea pioggia. Ma lo rispondo a costoro, che non tornano più quei tempi balordi, e che oggi anche gli Dei sona stitici non poco, quando si tratta di cavas loro dalle mani un miserabile zecchino.

E tanto è vero, che dal Gielo in Terro Scendean sovente a far cento figure.

Ora un turpe amoretto, ora una guerro Era l'oggetto delle lor premure.

Oggi l'Olimpo immobili li serra,
Perchè son cari i pasti e le vetture;

Quindi si vede ben, che sino i Numi,
Per risparmiar cangiarono costumi.

Fine dell' Arto Prime.

SCENAPRIMA.

Fiordaliso, e poi Gygtielmina.

Fior. ( ursa la porta della camera di Guglielm.)

Fi ve la porta è chiusa... (tras ta chiave.)

E che si, che questa e la chiave.,
che puù aprirla, perduta dal diffidente marito, Proviamoci... (apre) A maraviglial,
useite, uscite, Madama, che la grazia e
fatta...

Gugi. ( uscendo ) Chi e, che mi vuole ? Oh siete voi! ... poverina me! .. allontanatevi, allontanatevi ...

alloritanatevi,...
Fior. Che etravaganza è la vostra, Madamina?
Gugl- Voi siete uno di quei perfidi Proci; dai
quali debbo fuggire

Fior. Che Proci, che Proci, Madama mia?, Gugl. Voi non sapete nulla di Ulisse?

Flor. Io non lo conosco ...

Gugl. Nemmen di Penelope?

Fior. Queste son cose, che non s'usano più, cara Madama. Sugl. Nemmeno della Fromba Mechia!

H 2 Fier.

•,

A T T O

Fier. Che tromba, che corno?

Gugl. Oh! bisogna sentir mio marito su queeto patticolare... Ma per carità lasciate, ch' io mi ritiri, perchè s'egli mi trova a parlare con voi; nasce sicuramente qualche gran precipizio.

Fier. Sentite anche una parola sola :

Gugl. Lesti dunque , sentiamola .

Fior. lo vorrei farvi un regaletto .

Gugl. Lesti lesti, vediamolo.

Gugi. Bisogna vedere , che cosa mi volete re-

Fier. Un ritrattino ...

Gugl. Di chi?

Fior. Della mia umilissima persona.

Fior. Per darvi un attestato della mia stima. Gugl. I ritrattini si regalano fra gli amanti,

Padron mio...
Fate conto per esempio ...

Gugl. Che conto, che conto? Si ricordi, ch' io son maritata, e che sono una donna onestissima.

Fier. Eh me ne ricordo Ma le mie premure sono permesse in buona morale ...

Fier. Premure platoniche.

Gugl. Spiegatevi pur meglio, ch' io così non

Vintendo.
Fior. In fin del conto la mia si e una semplice
amicizia, e con questo titolo vi prego di accettare il ritrattino, chi io vi offro.

Gugl. Presto, fuori; vediamolo.

Fior. Io I'ho anzi pagato ...

Divi Eh! voglio dire, chiegli vi ha dipinte

men brutto di quello che siete. Fior. Grazie del complimento.

Gugl. Qui avete una faccia da galantuomo.

Fier, Obbligatissimo .

Gugl. Vi assicuro, che è meglio vedere il ritratto , che l'originale .

Fier- Gran bonta; che è la vostra!

Gugl. E' d' oro questa cornicetta? ..

Fier. E' d' oro sopraffino .

Gugl. Poffare! E' molto leggiero ; non pesa, niente .

Fier. S' io avessi suputo, che le cose pesanti vi son grate , l'avrei fatta far più massiccia.

Gual. Non è mal lavorata . Fior. E così , l'accettate?

Gugl. Via via, per la cornice si può fare il sagrifizio di prendere anche il ritratto . Lo accetto ( lo ripone )

Fior. Vi ringrazio infinitamente.

Gagi. Padrone ; padrone : non fate cerimonie ; ve ne dispenso ... Oh . oh , vien qualcheduno ... Richiudete subito la porta come stava, e guardatevi bene dal far sapere a mio marito di aver parlato con me . Poveretto voi, s'egli arriva a scoprire un contrabban. do siffatto!

Fior. Andate pure e vivete tranquilla ... chiudo, taccio ... e propongo di non donarti più nulla . Il merito della cornice le ha fatto accettare anche il ritratto . Brava davyero! Eppure il casetto non è nuovo. Quante Signorine al giorno d'oggi accettano di buon grado i r trattini, o perche sone annicchiati in una pesante scatola d'oro, o perche son contornati di grossi e preziosi brillanti! Oh qui si, che si potrebbe esclamate: , Anime innamorate ,

" Ditelo voi per me .

Miledi Turnik dalla porto di mezas e dette .

Fier. M' inchino a Miledi.
Tur. M' Buon giorne, salute, e allegria, spiritosi ragazzi ... oh sei tu solo?

Fier. Solissimo, Miledi :

Tur. Ho creduto di trovarti in compagnia del Segretario.

Fior. Eh non si va troppo daccordo col Segretario, Miledi.

Tur. Da quando in qua?

Fist. Perdonatemi: ignorate bene una cosa rancida. Tsr. lo ti perdono, e poi t'assicuro, che non me ne sono mai avveduta. Ho forse commesso qualche delitro per questo?

Fior. Domando scusa: mi pareva, che la debolezza di quel povero galantuomo dovesse

essere a quest' ora universalmente palese . ..

Tur. Che debolezza ha egli?
Fior. Pretende una certa deferenza... una certa
semmissione ... un certo rispetto ...

Tur. Non ha tutto il torto Egli è Segretario, e tu sei camerière, bisogna intenderla que, sta differenza.

Flor. Oh se avessi terminato i miei studi ....

Tur. Hai tu studiato?

Fior. Pur troppo, Miledi: mie padre ha speso un tesoro in maestri per me, a per un mio fratello

Tur. E che studi hai fatto?

Fier. Sono arrivato sino all' Umanità. Tur. Per far poscia il cameriere. Oh questa e

godibile !

Fior. Mio fratello almeno riusci un brave lati-

Tur. Ed ora che professione fa egli? ... Fior. Fa il calzolajo, Miledi.

Tur. Egregiamente! Sai tu, che ora mi reciti

una bella commedia?

Fier. Eh Miledi, la commedia sarebbe più amena, se in vece di vedere un rettorico, che fa il calzolajo, vedeste tutti i calzolaj, che fanno i rettorici.

Tur. Va là, che sei un diavolaccio spiritoso e pien di buon senso. Peccato, che tu sia in una casa di gente malinconica e sempre taciturna ! Qui una persona disinvolta deve necessariamente seccarsi, e morire di noja . Oh se tu non fossi in casa di Wilk , fin da questo momento ti avrei già preso per mio cameriere .

Fier. Ed io v'avrei accettata per mia padrona cara Miledi .

Tur. Volentieri ?

Fier. Volentierissimo.

Tur. Lo dici per farmi la corte? Fior. Lo dico davvero io -

Tur. Come avresti tu motivo d'essere contento, venendo a star meco \$

Fior. Voi, Miledi, siete una dama sempre de buon umore, e quel che e più stimabile in voi , si è , che non dite mai le solite melensaggini , che s' edono giornalmente in bocca di tutti . Eccovi spiegato il motivo della ragionevole simpatia, ch' io vi professo.

Tur. Tu vai sempre più impegnando la mia inclinazione , bravo cameriere .

Bior. Tutta vostra clemenza .

Tur. Ma dimmi : crederesti tu, che non avessi ancor io di quando in quando i miei mo. · menti cattivi?

Fior. E chi non li ha? ..

Tur. E s' io , per esempio , andassi in collera una qualche volta , e ti strapazzassi ; che faresti tu allora ?

Fior. Cercherei di placarvi con quella modera-HA

zione, che caratterizza un prudente e rispettoso servitore.

Tur. Ma lo sapresti tu fare con buona maniera? Pior. Non obbliate, Miledi, che ho studiato

Umanità.

Tur. Vieni qua: tu sei una gran cosa, tolto come cameriere. Bisogna ch'io ti regali. Piendi; i tratti spiritosi ed arguti meritano espressamente di esser sempre premiati.

Fier. Questa è una nuova usanza, che mettete

voi, ma che non troverà lodatori.

Tur. Va va ... che ora mi fai venir l'estro di usare una mal'azione a Wilk.

Fior. Or ora, a dirvela tutta, lo fate venire

anche 2 me.
Tur. Noi siamo due diavoli; che ci tentiamo
reciprocamente... Orsù, va ad avvertire als

la Padrona ch' io sono qui .
Ficr. Non volete passare nella sua camera?

Ter. Quell'incamerarsi sempre è una cosa, che mi secca infiniamente. L'ho fatto abbastanza da ragazza; ora che son donna, e donna bene, amo i luoghi spaziosi, e la compagnia di molte persone. Qui almeno si vede chi va e chi viene: qui si può parlare e divertir gli occhi nel medesimo tempo. Hai capito? chiamala fuori del suo sepolero quella povera dama.

Fior. Vi servo come volete , ( parte )

Tur. Ecco qua: un descrito, è men silenziose di questa casa. Che aria pesante ... che tetraggine!.. che taciturnità! ... Un quarto d' ora diventa un anno fra questa gente! No no, nemmen dipinta mi ci potrei vedere ... Questo si chiama un voler vivere precisamente sepolti.

Fior. Miledi , siete stata servita ...

Tur. Vien' ella?

Fier. In questo momento .

Tur. Oh così ...

Fior. Comandate altro?

Tur. Senti: va e vieni continuamente; batti sempre questi contorni ... gira in sumna, e non fermarti mni . Ho piacere, che la gente viva ed. allegua mi vada ricordando, ch' io sono al mondo. Hai inteso?

Fior. Sarete ubbidita. Ecco la padrona.

S C E N A III.

Tur. A Nimo animo , colombetta , fuori del

Ter. Perdonate, A fedi, se con soverchia lentezza, mi vedate rispondere al vostro graziosissimo invito...

Twr.\* La sarebbe ben bella ch' io ti pretendessi sollecita come un lacche l'Ohibo ohibo, non ho queste debolezze pel capo ... E pot come potevi tu venire piu presto? Bisognava bene, che tu ricevessi prima l'ambasciata, per sapere umanamente ch' io qui ti stava aspettando. No no, tu non sei di quelle, che profittino della scioltezza altrui, per commettere sfacciatamente le piu mostruose increanze. Ma con tutti questi infiuttuosi discomi io mi dimenticava di darti pa bacio. Eh ehi?.. Teresuccia mia, a che giuoco giochiamo? .. Tu piangi!

Ter. Non è vero , Miledi ...

Twi. Non è vero! Tu non burli? Mi hai già bagnata una guancia ed impastato quel poco di rossetto, che la colora ... Quest è umis do bello e buono.

Ter. Sono un pochin costipata ...

Tur. Eh che per le costipazioni nen si piange.

Ter. Assicuratevi, Miledi ... Tur. Io diffido anzi più che mai . Tu vosresti

H 5 dar

darmi ad intendere qualche solenne bugla, figlia per altro della tua troppo circospetta prudenza. Più che ti guardo, più mi persuado, che tu abbia fortissima ragione di piangere. Sei pallida, contraffatta, e quasi convulsa... Or via, siedi: farò io gli onori della casa. Eccoti una sedia.

Ter. Non v'incomodate ...

Tur. Eh via, lascia fare a me. Non son glovane, come sei tu, ma ho ben le braccia, sane e robuste, grazie al cielo. Sediamo, e facciamo a parlarce liberamente. Già nessuno ci ascolta; qui la verità si può dire, senza temere, che persona vivente ne resti aggravata. In confidenza: hai tu litigato con tuo marito?

Ter. Come mai, s'egli è la stessa bonta?

Tur. Eh cattivella lin questo momento mi stai facendo un torto non indifferente. Tu mi credi incapace di segretezza, o per lo meno di darti un opportuno consiglio.

Ter. Guardini il cielo dall' offendervi nella ma-

niera, cui supponete, Miledi.

Tur. Già tutto e lecito, quando si tratta di salvare un'apparenza, che importi . Voglio compatirti, ma non voglio per questo nasconderti la mia opinione. Scusami: tu ti senti in necessità di tacere, ed io mi sento violentemente costretta a parlare. La diversità delle nostre situazioni genera in questo punto una bellissima conseguenza. Voglio farti l'astrologa, e voglio anche coglier nel segno, ad'onta delle negative, che tu mi prepari. Che ne dici? "Tu ridi ah? . Guarda un poco se la zingarella è insinuante e faceta: ellà già comincia a meritarsi la mancia.

ella già comincia a meritarsi la mancia. Ter. Voi se te di un temperamento invidiabile,

cara Miledi!

SECONDO. Tur. E chi t' impedisce la perfetta imitazione

della mia disinvoltura? Ter. Ah sono moglie, e poi madre ...

Tur. Sono madre ancor io, e sono stata moglie; ma i figli ed il marito per me hanno mai avuto nome malinconia . .

Ter. La vostra superiorità d'ani mo non gioverebbe forse in tutte le circostanze, Miledi ... Tur. Sicuramte, quando il marito fosse un uo;

mo incontentabile ...

Ter. Ah così bisognava dire ... Tur. Ve' come fanno gli zingari: girano largo col discorso, finche il merlotto caschi a palesar qualche cosa, che convenga alla loro impostura; e poi ti sanno dire appuntino il passato, e ti predicono l'avvenire a maraviglia. Eccomi zingara peritissima ; senti senti come indovino benone : tuo marito e geloso.

Ter. Mi dispiace assai di dovermi opporre al vostro primo indovinamento, Miledi.

Tar. Lo neghi?

Ter. Costantemente .

Tur. Con quegli occhi bassi ....

Ter. In tutte le maniere.

Ter: Alza un po' quella testa e guardami ...

Ter. E por dirò sempre lo stesso. . .

Tur. Colla lingua si, ma cogli occhi no. Guarda guarda come la timidetta bugia ti si vede tremolare in quelle seducenti pupille .. Uh bricconcella! s' io fossi un uomo, tu mi piaeeresti anche bugiarda.

Ter .. Siete padrona di non credermi; ma la verità sarà sempre quella , ch' io vi dico , rispetto alla interrogazione, che mi avete fatta. Mio marito geloso! perche? In casa nostra non capita nessuno, che possa dispiacer. gli ed ingelosirlo : e poi , senza di questo , egli mi ama con una pacasezza, con una tran ATTO

tranquillità si decisa, che per indurlo a sespettare della mia fede a basterebbe appena l'evidenza di un torto la più indubitata.

Ter. Orsu m'avyeggo, ch'io combatto inutilmente per vincere la tua virtuosa ostinazione. Ti lodo, ma non saprei imitarti; sara tutto quello che vuoi, ma non posso crederti. Mutiamo dunque discorso, e parliamo di cose piu dilettevoli.

Ter. lo ne ho pronto l'argomento, se volete,

Miledi .

38

Tur. Tanto meglio! fanne sollecitamente un regulo alla mia curiosità; te ne sarò obbligata davvero.

Ter. Milord Donstonn vi ricorda per mezzo mio la costante inclinazione del suo cuore, e vi rinnova nel medesimo tempo l'offerta della sua mano.

Tur. Per mia fe, che quest' argomento, serio di sua natura, diventa scherzevole e gajo

nel caso rostro.

Ter. La vostra inopportuna indifferenza, perdonatemi, non trovera mai niente di serio ..., Tur. Ma sei tu così buona da credere, chi io

voglia prestar fede alle melate parele di Don-

stonn :

Ter. Ma qual motivo v' induce a dubitare della sua sincerità?

Tur. Non uno, ma mille ... Son vedova, non son più giovane, non son bella ... in fine io non mi sento oramai più capace, che di poter dare qualche maturo consiglio.

Ter. Donstonn preferisce ad una passeggiera

bellezza la virtù e lo spirito .

Tur. Essendo giovane, com' egli e, fa un cattivissimo negozio

Ter. Ah non voglio più sentire da Miledi Turnik una si biasimevole proposizione.

Tur.

3,9

Tur. Ti preme molto, Teresuccia mia, ch'io sia condiscendente alle capricciose istanze di codesto tuo protetto.

Ter. Egli è mio parente, Miledi.

Tur. Al vedere pare che tu desideri fuor di modo de imparentarti anche meco:

Tor. Ah! Miledi, assicuratevi, che la vostra parentela così contratta, mi gioverebbe non poco.

Tur. Capperi! Tu mi svegli cento curiosi sospetti con tali misteriose parole.

Ter. Non vie mistero, Miledi. Voi potreste così liberarmi da un fastidioso continuo assedio - Eccovi tutto spiegato.

Tur. In conclusione per far servigio a te, tu vorresti, ch'io facessi ridere il mondo. Ma non potresti comandarmi una cosa più fattibile di questa?

Ter. Miledi, io non sono in grado ne di ridere, ne d'importunarvi su questo proposito.

Tur. Oh oh! piuttosto che vederti andare in collera, si muti un altra volta discorso.

S. C. E. N. A. V.

## Fiordaliso , e dette .

Fier. Può entrare, Milord Donstonn?

Tu . Oh lupus est in fabula!

Fior. (all' orecchio di Turnin) Non dite mai più un latimaccio sì antico, Miledi, ch'esso non è degno di voi: perdonate.

Tur. Anzi ti ringrazio, attentissimo cameriere. Ehi ehi... fatti vedere più spesso.

Fior. Vi servirò, Miledi. (parté)

Ter. lo vi lascio in pienissima liberta-.

Tur. Non mi far questa burla, ch' io non la gradisco nientissimo.

Ter. Miledi, un mio premuroso affire mi chiama altrove, e mi vi chiama precisamente

sola

sola : con vostra permissione. (s'inchina e par te) Tur: Se la dice, e se la fa . Bravissima! Questa maniera di compor matrimoni è la più pericolosa, ma non lascia di essere la più sicura . Veramente ciò si deve intendere per le sole zitelle, non già per le vedove mature , come sono io .

SCENA

Donstonn , e detta -Don. Scusate -- (confundendosi vedendo Turnik)
Tur. S Mi maraviglio -- s' accomodi .

Den. Non vorrei ---

Tur, Che non vorrebbe ?

Don. Disturbarvi -

Tur. Ella anzi fa grazia ... Don. Non c'e Teresa qui ?

Tur. C'è Margherita in sua vece .

Don: Non dite male ..

Tur. So ben quel che dico ..

Don. Una Margherita , anzi un diamante siete voi» Tur. Più basso per carità : io non intendeva di dir questo -

Don. No no: it paragone è benissimo in termini . Il diamante e durissimo e preziosissimo: voi lo imitate perfettamente.

Tur. Non facciam ridere qualcheduno, che per nostra disgrazia ci ascoltasse. Io non sono ne durissima, ne preziosissima, anzi tutti. gli amici miei mi sgridano, perche son tropno tenera e condiscendente.

Don. Lo sarete per gli altri, ma per me no cer-

tamente. Tur. Adagio un poco : in qual senso prendereste voi le mie parole?

Den. Nel-senso comune ...

Tur. No no, non mi conviene: il senso comune non è sempre il più giusto in simili casi.

Den. Penso e parlo nei limiti del dovere: non SOIL son capace di offendere le persone, ch' io stimo. Voi, voi piuttosto m' offendere, se mi credete di diverso carattere.

Tur. Olà olà, mi sfidereste ora a duello? Don. Io vi sfideres ad essere più sensibile, ma voi non accettereste la sfida.

Tur. Sapete che siete vago?

Don. Son ragionevote, Miledi.
Tur. Venite un po' qua, prendete una sedia, e sedetemi vicino. Voglio persuadervi della poca ragione, che avete, di andarmi rimproverande.
Don. Non vi riuscirà.

Tur. Proviamoci .

Don. Eccomi a sedere . ( siede )

Tur. Voi dite di amarmi.

Don. Lo dico, e realmente vi amo .

Tur. Voi dite di volcemi spesare .

Don. Lo dico, e sono prontissimo a farlo.

Tun. Ed io rispondo al vostro amore con la mia

stima.

Don. Che non mi basta .

Tur. E poi con tutto l'immaginabile dispiacere mi sento costretta a rifutare la vostra mano. Led ecco quello, che non avete ragione di fare--Tur. Ed ecco quello, chi o pretendo giustificare ---

Don. Sentiamo .

For. Il mondo è un libro difficile, che tutti i belli spiriti, vantano di aver letto, e pochi simi appena appena ne videro alla siuggita il frontispizio. Io non presumero d'averlo letto interamente; ma per quello, che riguarda i rapporti del mio piccolo stato, posso bene assicurarvi, senza esagerazione, di aveslo quanto basta seartabellato ed inteso. Volete sapere qual utile io m'abbia, ricavato dalla lettura di questo lunghissimo libro? Ora ve lo dico io. Ho imparato di ridere a spraeabrui, e nel medesimo tempo ho conosciuto.

il modo da tenersi, ond'essere sempre spettatrice, e non mai spetraçolo. Per esempio: mi avra divertita moltissimo quel fale, che per figurare in pubblico una giornata, avrà poi sofferto più anni di essere privatamente tormentato dai creditori ; mentre io già mi contentava di spendere appuntino secondo le mie povere forze. Avrò per esempio scherzato sulla insoffribile ambizione di quella tale , che per la matta follia di avere un reggimento di cavalieri serventi al suo comando, finiva poi col non averne nessuno; mentre io già mi compiaceva di andare o tutta sola, oppure in compagnia di quel buon vecchio di mio cognato. Avrò finalmente riso a più potere dei matrimoni contratti fra un vecchio ed una giovane, oppure fra un giovane ed una vecchia, e più delle loro ine+ vitabili conseguenze; mentre io già viveva contentissima del mio stato vedovile, e della mia carissima, ed inestimabile libertà . Dopo questa veridica ed ingenua confessione., vengo al tribunale del giustissimo e sensatissimo Milord Donstonn, e dimando una imparziale sentenza. Ho io ragione, se, per aver tanto riso e scherzato sulle altrui debolezze, ricuso di commetterne una delle più ridicole', cioè quella di prendervi per marito? Presto, mi si dia la mia sentenza, e mi si dia retta ; altrimenti tornerò ad appellarmi all' incorruttibile magistrato della mia ferma e costante opinione .

Don. Miledi, voi non siete vecchia, ed io non sono un ragazzo. Per questo motivo, checche ne giudichi il vostro chimerico magistra-

to, io vi darò sempre il torto.

Tur. Ma l'età vostra è molto minor della miz,

garbatissimo Signor Giudice.

Den. Il divario non è eccedente .

Tur. E' quel che basta per isconfortare la mia

Don. Io vi amo, Miledi: questo dovrebbe a suficienza quietarvi.

Tu.L'amor passa e passa presto, amico mio caro...

Don. E s'io fossi dell'età vostra, mi ricusereste
ancora?

Tur. Forse no .

Den. Forse !...

Tur. Via, diciamo assolutamente : no .

Do. E perchè non potete voi far conto ch'io lo sia?

Tur. Quando si fa male un conto in buona Aritmetica, non tornano poi le prove.

Don. Ascoltate . Sir Tommaso amava perdutamente Enrichetta, che aveva una gamba di legno. Ella ricusava di condiscendere alle preghiere dell' amante, che la voleva sposare, temendo, che un qualche giorno egli avesse potuto rimproverarle la sua imperfezione. Sir Tommaso, per convincerla del contrario, si fece tagliare una gamba, e ne prese egli pure una di legno. Allora Enrichetta gittò uno strido di dolorosa sorpresa, rimproverò fieramente la sua colpevole renitenza, e s'uni perpetuamente in matrimonio col prototipo degli amanti, vale a dire col suo inarrivabile Sir Tommaso . Miledi , not siamo in un caso quasi simile a quello, che vi ho raccontato . C'è un divario fra noi due, il quale consiste, non già negli anni, come pretendete voi, ma nella testa. Voi non l'avete simile alla mia : voi l'avete di legno, ed ecco perche mi rifiutate". In conclusione pretendereste voi, ch'io mi tagliassi la testa, per farmene porre sul collo un'altra di legno? (alzandosl in collera)

Tur. ( alzandesi) No Signore , no Signore ...

ATTO

De.E che cosa dovrò dunque fare per contentarvi? Tur. Niente affatto , niente affatto ...

Don. Voi volete da me l'eroico sagrifizio di Sir

Tommaso ...

Tur. Eh ch'io non voglio niente d' eroico da voi. Dem. Si si voi pretendete, ch'io faccia qualche sproposito, ed io voglio rendervi finalmente contenta Tur. Siete voi pazzo?

Des. Son disperato ...

Tur. Dove andate?., aspettate ... sentite . Ma

che razza di passione è la vostra?

Don: Miledi , poche parole e buone . Ho sospirato abbastanza . Se lascierete passare questa giornata, senza avermi esaudita, ve lo giuso da buon Inglese , da militare onorato; una palla di piombo terminera le mie pene. Pensateci e risolvete . Addio . (parte)

SCENA

Turnik, e pot Wilk, e Leggerezza. Tur. He uomo indiavolato e mai quello! .. In verità, ch'egli è stato capace di alterare il sistema della mia pace ... Egli vuol essere amato, vuol essere sposato, e mentre vuole prepotentemente tutte queste cose, mi fa il complimento di dirmi, che ho una testa di legno, e minaccia di spaccarsi la sua con una palla di piombo! Sono sorpresa, e quasi quasi direi spaventata. Oh povera me!

Vilk Miledi, vi saluto. Tur. Ho bisogno di concentrarmi, e di riflet-

tere ... anderò a casa.

Leg. Miledi, il Padrone vi riverisce. Tur. Seusate ... io non vi aveva veduto ... vi

riverisco ancor io . (parte)

Vilk Donstonn, che m'incontrò per le scale . non mi disse una parola ! .. Turnik, ch'io trovoqui, mostra di essere egualmente sospesa... sosterrai tu ancora, che quella svanita di mia mo-

glie non abbia commesso la temura imprudenza? Leg. lo sostengo tuttavia , che la sospensione di Donstonn e di Turnik sara per rutt'altro, che per quello, che voi vi figurate.

Vilk Tu mi faresti bestemmiare ..

Leg. Voi vorreste, ch' io dicessi a vostro modo, quando in coscienza non posso.

Vilk Essi parevano disgustati.

Leg. Ed a me parevano in estasi.

Isa Is non he nammen

Leg. Io non ho nemmen cominciato.

Vilk Da te non si può piu sperare una verità.
Leg. Egli è, che voi non amate più di sentirla.
V. Come puoi tu rimproverarmi una cosa siffatta?
Leg. Non andate voi in collera, quando vi si dice, che siete geloso?

Filk Ecco l'ignorante: ecco lo stordito : eca

co la bestia ---

Leg. Ed ecco le prove della verità pronunciata. Vilk Ed ecco il modo di trarmi qualche cosa dalle mani.

Leg. Accoppatemi, ma non pretendete, ch'io non vi chiami geloso, quand' io medesimo

non mi vergogno di comparirlo -Vilk Sei tu geloso di tua moglie?--

Leg. Più che non siete voi della vostra .

Vil E non ti vergogni di esserlo?

Leg. No Signore. La gelosia è una passione, che onora, perche è figlia di amore.

Vil Dunque sei geloso più di me !

Leg. Sono arrivato a chiudere mia moglie la dentro in quella camera, ed a postarne via meco la chiave. Avete voi fatto tanto, Milord?

Vil. No: non ho fatto tanto.

Leg: Dunque finite il susurro, godetevi la vestra gelosia, e mostrate espressamente di averla, che così non volendo ançora, potete procacciarvi degli opportuni rimedi; ma

ATTO 45 se vi estinerete a volerla nascondere, farete due mali . Il primo sarà quello di deludere voi medesime, che quanto più vorrete celare la vostra malattia tanto più la farete palese : il secondo sarà quello di farvi rider dietro, in vece di farvi temere . L'uomo se riamente geloso è sempre temuto : 4' uomo , che lo e , e si vergogna di comparirio , e quasi sempre dileggiato e schernito . Milord,

fate voi : quod dixi, dixi, e mi riposo . Vil Hai parlato da Demostene ; m'hai penetrato e convinto . Non avrai gittata al vente la tua sublime lezione, te ne assicuro . (parte) SCENA

Leggerezza , e pei Fiordalise .

E donne debbono espressamente saperlo, che noi siamo gelosi, se vogliamo, che esse ci vadano risparmiando la pena di esserlo maggiormente : e quando mai questa nostra contessione; in vece di mansuefarle , e d'impietosirle , le rendesse aspre ed altiere; noi dobbiamo mortificarle, gastigatle, e, se occorre, imprigionarle, come ho fatt' io , senza misericordia . Eh a me non la

ficcano certamente . (si fruga in tasca) Fior. (Ah ah! l'amico cerca, ma non troverà nulla.) Leg. Me meschino! la chiave! dov'e la chia-

ve ? non la ritrovo più!

Fior. ( Voglio lasciarlo penare anche un poco.) Leg. Oime che sudori freddi m' inondano! Latroppa fretta per raggiungere il Padrone, me l'avrà fatta perdere; io non l'ho, non l'ho assolutamente .

Fior. (Naturalmente in due non la possiamo avere.) Leg. (urtando un peco la porta della camera chiusa)

La porta è ancor chiusa per altro . Fier. (Si, ma è stata aperta.)

Leg. Chi va là chi è quì? Che cosa vuoi? Sier. Nulla .

SECONDO. 4

Leg. Ma che fai là ritto come un palo?
Fier. Veggo, che vi frugate in tasca con tanta
premura.

Leg. Ebbene ?

Fier. Cercherete qualche cosa?

Leg. Cerco, ma non trovo ... Fier. Che non trovote voi?

Leg. Non serve ... non importa --- se non tro-

Fir. Volete voi ch' io v' ajuti ?

Leg. No , ti ripeto , no no .

Fior. (fingendo di scuotergli l'abite, si lascia cadere di mono la chiapa) Che cosa vi cade? Leg. Scostati.

Fior. Una chiave !

Leg. L'ho veduta . (la raccoglie)

Fior. E' codesto il mobile, che cercavate?

Leg. Tu vuoi saper troppo.

Fior. In fatti voi non potete perdere, che cose vecchie--Leg. Or ora me ne fai perdere una nuova.

Fior. Verbigrazia?

Leg. I.a prudenza. Fior. Non la potete perdere,

Leg. Perche?

Fior. Non I' aveste mai .

Leg. Oh va un po' via , demonio capitato in questa casa per mio vero supplizio.

Fior. (ridendo) Vado, vado, non andate in collera .

Leg. Ma perche ridi?

Fior. Per quella chiave così rugginosa ---

Leg. Che bella cosa da ridere!

Fior. E rido poi perche se non era io, la chiave non si trovava.

Leg. Eh si sarebbe trovata .

Fior. (sempre ridendo) Io dico di no --Leg. Mi fa un dispetto con quel sogghignare!
Ma chi l'aveva la chiave di noi due!

Fier. Voi.

Leg. Ah dunque ?

Fior. Ma l'avevate attaccata di dietro

Leg. Di dietro o d'avanti, la chiave si sarebbe t rovata; e tu vattene in tua malora. Fior. Vado : ma sostengo ; che senza di me avreste ancora la chiave ciondoloni di dietro,

( parte ridendo )

Lege Va , che ti possa accadere la disgrazia di Marsia , che fu scorticato vivo. ( bacia con trasporto la chiave ) Ah chiave crudele , tu mi hai fatto sospirare, tremare, e sudur freddo -- ti ho pur trovata! .. sì, ma colui rideva? .. e se rideva? -- Taci là bisbettica gelosia -- ti sento --- tu mi parli all'orecchio sinistro , ma sei troppo soffistica ... Orsu dischindasi quella porta, si rivegga la mia fedelissima consorte. E perch' io trovi in lei queilo, che v'era

Basta tuttor , ch'ella si serbi intera .

Fine dell' Atto Secondo .

## ATTO

SCENA PRIMA.

Guglielmina, e Leggerezza correndo furiosamente : Gug. [ / Olete voi sentire le mie ragioni , furiosissima creatura?

Leg. (con tuttata rabbia) Taci ---Gug. Che barbarie! che crudelta!

Leg. Trema ...

Gug. Una povera donnetta innocente ---

Leg. Serra, serra quella perfida bocca, vomitatrice di premeditate menzogne . Non attizzar la mia rabbia, non far ch' io diventi una tigre, se non vuni essere sbranata e lacerat; da queste mani ancor pure ---

Gug. Ed avete cuore di farmi una minaccia si \*paventosa ? ...

T E R 2 0.

Lee. Avrò cuor di eseguirla, se mi stuzzichi un altro tantino?

Gug. Così trattate la vostra povera Guglielmina? Leg. Non sei più mia .

Gug. Come! non sono più vostra moglie? Leg. No : ti ripudio .

Gug. Che cosa vuol dir: ti ripudio?

Leg. Ti discaccio, t'allontano, e mi smarito, o per dir meglio, mi sciolgo per sempre da te , infedelaccia .

Gug. Me meschina ! Che dirà la mia Signora

madre a Parigi? Leg. Dirà , che non sei più sua figlia .

Gug. Mi ripudiera forse ella pure ? Leg. Se sarà una madre d'onore --

Gug. Dunque la mia Signora madre si smadrera , come voi vi volete smaritare ? .- Ch questo è poi troppe , è poi troppo ---

Le. Non e niente a paragone di quello, che meriti.. Gug. Oh cospetto di bucco! ho forse ammazzato qualcheduno ? ..

Leg. Hai fatto peggio , traditrice ---

Gue. Per un ritrattino con la cornice d'ere, che mi è state regalato, si fanno tanti rumori, tanti-strepiti , tanti fracassi?

Leg. Ah temeraria civetta, ti glorierai ta per questo di aver fatto una plansibile azione?

Gug. Si Signore, perche la cornice e d'ore. Leg. Ch' io non ti senta mai più pronunciare una simile infamita ...

Gug. Venga il malanno a quel fazzoletto, che me lo strascinò suori di tasca --- Se-ho fatto male a prenderlo , dunque rompetelo . L.Lo rompero - si - lo manderò in polvere -d

Gug. E che state a fare, che non lo rompete? Leg. A suo tempo romperò anche la faccia all' originale .

Gu. Adesso devete romperlo, se siete galantuomo ... LIZ.

ATTO

Leg. Non far, che mi salti il moscherino davvero.

Gug. Eh non importa --- ho già capito ---

Leg. Che cosa hai capito?

Gug. Che quella cornicetta d'oro fa compassione a voi pure.

Leg. (gittando al suolo il ritratto, e calpestandolo)
Guarda, inscusata, se la cornice mi fa com-

passione , guarda ...

Eag. Rasta, basta, che il ritratto è già rotto---Leg. Così potessi rompere il collo a quel birbante, che te lo diede; ed a te, sciaguirata, che lo ricevesti.

Gug. Io lo presi per la cornice ---

Leg. Lo prendesti perche ti preme l'originale ---

Leg. Taci la: non nominarmi quella canaglia .

Gug. Le sue premure sono platoniche ---

Leg. Levemiti subito dagli occhi -- va via di quà, prima, che mi verga la tentazione di scarmigliarti quel l'usureggiante toppè, col quale cerchi di adescare gli adoratori delle tue maledette bellezze.

Gug. Che sento ! anche le mani adosso arrive-

reste a mettermi !

Leg. La mia sofferenza è attaccata a un debolissimo filo di seta: se il filo si rompe, te-

mi tutto dalla cieca mia rabbia.

Cag. Dunque --- prima che il filo si rompa --io penso di andarmene via --- e s'ella si è
smaritata --- io presto presto mi smoglierò ---

L.g. Sarà bene per lei .

Gug. Anderò prima a preparar le mie robe ---

Leg. Vala pure ...

Eng. Ella e già risoluta, Sig. mari -- vogllo dire Sig. Leggerezza,

Leg. Risdutissimo .

Gug. Pazienza.

Leg. E contentarsi ---

TERZO.

Gre. Quindinpanzi chiamerò = caro marito, diletto marito', adorabile , marito ; e nessuno mi risponderà .

Leg. Le risponderà il rimorso di averlo perduto che non la lascierà un momento tranquilla. Gug. Ed allora che farò io?

Leg. Si divertirà, come desiderava.

Gue. ( singhiozzando ) No no --- .

Leg. Si si ---

Gug. Sapete voi, che farò --Leg. ( commosso ) Che farà ella?

Gug. ( piungendo ) wii metterò a pia --- a pia ---

a piangere come una matta.

Leg. Ma non piangerà per me.

Oug. piangendo più forte) Per te piangero -cane, cane -- senza compassione.

Leg. ( piangendo ) lo non ho compassione --- sa-rà vero ... ma tu ... tu .. non hai amore.

Gue. Bugiardo! .. Io non ho amato, nessuno fuori di te a questo mondo, nessuno.

Leg. Se ciò fosse vero ... non mi avresti dato tanti dispiaceri.

Gug. Io non ho inteso di darteli.

Lag. Ma me li hai dati .

Gug. La tua gelosia ti ha fatto travedere .

Leg. Non è vero ... le cose di fatto ... non si possono distruggere .

Gug. ( scupre piangendo ) Dunque finiamola .

Leg. Finiamola pure. ;

Gug. (incamminandesi ) Vado. Leg. Ancor io .

Gug. ( cadendo a sed re in una sidia ) Oh Dio, che mi si scavezzano le gambe sotto! oh me disperata!

Leg. Ed io pure traballo, e non posso stare più in piedi . ( Tade egli pure a sedero )

Gug. ( strillando ) Penso a tutto quello che perdo , e mi sento morire.

Leg. -Grep. T.111.

ATTO

Leg. (facendo lo stesso ) Ed io rammento tutte le passate felicità, e mi sento crepare. Gug. Le nostre passeggiate notturne!

Leg. Le nostre conferenze dopo il pranzo e la

Gug. E tanti altri divertimenti .

Leg. E quelli, ch' io stava preparando:

Gug. E i figli, ch' io poteva partorire. Leg. Ah che in cinque anni di matrimonio neppur

uno me ne hai fatto, ingrata, neppur uno. Gug. Io non ne ho colpa.

Leg. E chi l'avra dunque ?
Gug. Qualche cattivo pianeta, che ci predomina.

Leg. Oh malignissimo pianeta, tu non sei degno di stare fra le cose celesti.

Gug. ( guardando teneramente Leggerezza ) Uh faccia di basilisco! che bel gusto è il far

piangere una infelice donnetta

Leg. Presto presto --- asciughiamoci gli occhinon ci facciamo scorgere --- quatcheduno s' appressa ---

Gug. Mi farai tu più disperare?

Leg. No, cara.

Gug. Starai tu sempre con me?

Leg. Si , cara .

Gug. Dunque me ne ritorno nella mia camera? Leg. Vattene, cara.

Gug. Toccami prima la mano. Leg. Ecco che te la tocco.

Leg. Ecco che te la toco

Leg. Sia fatta la pace.

Gug. Addio', marituccio mio -- ( entra )

Leg. Addio, giojetta, idoletto di questo cuore - Si nasconda questo ritrattaccio fatale, prima i ple lo scandalo si renda maggiore, (raccoglie Hripratto) Ti potessi così sputar nello stomaco una palla di piombo, assassino aclia conjugale concordia.

SCE.

Wilk , e detto .

Vil TU qui muggivi come un toro provo-cato da qualcheduno.

Leg. Non potevate dir, ch' io gridava, senzafar uso di certe similitudini odiose ?

Vil Via, dirò che gridavi: ma per qual moti-

vo, e con chi?

Leg. Io stava qui taroecando con quella rettegola di mia moglie, per cose di pochissimo momento . Gia sapete, Milord, come son fatte le donne. La voglione vinta in tutte le maniere ; e quando cominciano non la finiscono più.

Vil E' assai facile immaginarsi l'argomento de'

tuoi litigi .

Leg. Che v' immaginereste voi per esempio? Vil Non si sa forse? gelosia e poi gelosia. Leg. Dirò ---

Vil Ti vergogneresti di confessarlo? Leg. Non intendo già .

Vil Ricordati della lezione, che mi hai dato.

Leg. Eh me ne ricordo .

Vil E poi chi non ti vede quegli occhi così rossi, infuocati e bagnati ancora di lagrime? Leg. Ed io supponeva di averli tanto ben rascingati !

Vil Credi di esser tu solo colle lagrime agli occhi i mirami : ancor io , pochi momenti sono, ne ho versato un torrente.

Leg. Avete pianto voi pure?

Vil Non ho potuto ritenermi. ( versando qualche lagrima ) -

Leg Ah credetemi, caro Milord; voi non ne avete motivo .

Vil Ma bisogna, ch' io pianga.

Leg. Vostra moglie merita di essere idolatrata per la sua fedeltà .

Vil. Te ne faresti tu mallevadore? Leg. Fino alla gola, Milord.

Vil. Eppure ella non mi ama più .

Vil. Siete in irganno .

VH. Se tu l'avessi vedata or ora sdrajata in un canape, cogli occhi immobili e fissi su di un'libro, piangere e sospirare, senza volgere nerpure uno sguardo a me, che ardeva del vivissimo desiderio di potermi seco riconciliare; non diresti, ch'io sia in inganno.

Leg. Con questo raccento voi mi avete stabilito

maggiormente nella mia opinione.

Vii. No no; ella non mi ama più . Lo deduco da cento fortissime ragioni . I suoi trasporti per me sono affatto svaniti. La sua diligenza di praticarmi le più distinte attenzioni, o non e più quella, o è diventata, una cosa; a cui la strascina una involontibia consuctudine, senza il concorso dell' animo suo. La dolce rassegnazione, con cui soleva tollerare qualche mia stravaganza; si è decisamente cambiata in un orgoglio stizzoso. No no, ella non mi ama più.

Leg. Voi parlate del suo cambiamento, e non

contate per nulla il vostro?

Vil. lo sono sempre lo stesso; anzi io l'amo più che mai.

Leg. Non hasta sentirla una cosa, ma bisogna...

dimostrarla, per renderla credibile.

VII. E poi e poi ? Vuoi tu una pruova convincentissima della presente sua indifferenza ? Etbi un figlio da lei , un anno dopo il nostro matrimonio e poscia non vi fu più caso d'averne.

Leg. Ed io in cinque anni non ebbi la fortuna di aver nemmeno un aborto da una monglie più giovane della vostra l'Anzi, un monglio fa; ho avuto l'imprudenza di rimproyegar-

lie-

glielo; ma me ne sento ben presto pentito; poic-. che capisco apertamente , che l' aver figli dipende, non già dall' amore de' conjugati, ma da certe fisiche combinazioni. E se vorrò de' figli converrà, ch' io me li fabbrichi sul gusto di Giove, il quale si fece rompere la testa da Vulcano per partorire Minerva.

Vil. A proposito: come profitta il mio piccolo

Arrigo dalla tua scuola?

Leg. Fa progressi giganteschi, e vuol somigliare in tutto e per tutto al virtuoso suo Signor padre. Vil. Ah il cielo lo faccia crescere migliore di me.

Leg. Ma come si può essere migliore di voi? Voi siete generoso, affabile, umano: voi siere l'idolo della società.

Vil Eppure, con tutto questo, mia moglie non

mi ama più.

Leg: Perdonatemi: la vostra si chiama ostinazione schietta e netta.

Vil Tormentami pure, ma non isperare di persuadermi.

Leg. Che mi caschi la lingua, se ne parlo mai piu.

## S C E N A III. Arrigo e detti .

Vilk. VIeni, caro ed amabile oggetto della mia tenerezza, vieni fra queste braccia . ( vedendo Arrigo )

Ar. Dite un poco, Milord; perche non vi lasciaste vedere ne jer sera, ne questa mat-tina nella mia camera di studio?

Vilk. Perdonami, caro fanciullo: jer sera venni a casa assai tardi, e questa mattina ho avuto un mare di occupazioni.

Ar. Eh non ve ne sarete ricordato.

Leg. Ohibò! ohibò! non istà bene contraddire così sfacciatamente al Signor Padre.

Vilk. Laseia, ch' egli si sfoghi, poveretto. I

ATTO

dispiacere di non avermi veduto, lo avrà spinto a darmi quel tenero ed innocente rimprovero. Dico bene, Arriguccio?

Ar. Io vi aveva parlato da figlio amoroso, e voi avete intese le mie parole da quel buon

Padre, che siete.

Vilk Brava la mia creatura! ( baciandolo )

Leg. Tutta mia scuola ve', Milord. Io non canzono, quando prendo a far degli allievi.

Che ne dite? Siete contento?

Vi/k Vi assicuro, ch'egli ha la difficile atti-

vità di sollevarmi, ed anche di consolarmi, quando mi fa sentir la sua voce.

Leg. E tutto questo per opera mia.

Vilk Tu vuoi essere ringraziato.

Leg. No Signore. A me basta, che voi siate soddisfatto, e che diciate di esserlo.

Vilk Si sì : lo sono e ti ringrazio .

Leg. Ecco il più bel premio che possa onorare le mie magisteriali fatiche. La vostra
approvazione mi è pregevole e perche siete
padre del mio dilettissimo discepolo, e poi
perchè siete un uomo, i cui giudizi sono
venerati in Londra dai più distinti talenti.
Ed a chi non piace, caro Milord, quel
"laudari a laudato viro,, che scrisse Cicerone a Lucelo?

Vilk Tu vuoi farmi insuperbire.

Leg. Io faccio eco al grido universale, senza aggiungervi un ette del mio.

Vilk S'appressa qualcheduno?

Ar. Miledi mia madre.

Leg- (E' tempo ch' io mi ritiri; ma non voglio perderli di vista.)

Vilk ( a Leg. ) Te ne vai?

Leg. Ho gran premura , Milord ...

Vilk Accostami quel tavolino ... recami da scrivere ... dammi da far qualche cosa ...

Leg

TERZO. Leg. Eccovi il tavolino e da scrivere ...

Vik ( siede , e prende in mano la penna) .

Leg. Ehi, ragazzetto, proccura con buona maniera di fare, che il Signor Padre parli con la Signora Madre . ( all' crecchio )

Ar. Lo farà bene senza di me .

Leg. Forse non lo farà, e tu devi cercar che lo faccia.

Ar. M'ingegnerd, si Signore.

Leg. (Quella creaturella innocente dovrebbe rimetterli in buona armonia ... stiamo un po-co a vedere . ) ( si ritira ) CENA

Teresa con un libro in mano, e detti.

Ter. ( siede , e mostra di leggere ) Ar. DOsso baciarvi la mano, Signora madre? Tieni - ( gli da la mane )

Ar. ( gliela bacia )

Leg. (Ottimo principio!)

Vilk (Tieni! Non gli darebbe un bacio sul viso a quell' amabile fanciullo ... eh! mi somiglia troppo ... Ella non può vedere le cose, che mi somigliano ... ingrata!)

Ar. Siete disturbata , Signora madre?

Ter. No , figlio mio .

Leg. (S' introduce benissimo ).

Vilk ( Non è disturbata! .. lo so ancor io . . Prende tutto con una indifferenza, che sorprende, e ributta.)

Ar. Non avete veduto il mio Signor Padre ? Egli è là .

Ter. L'ho veduto .

Ar. E non gli dite nulla?

Leg. (Bravo, piccolo!)

Ter. Egli è occupato ... ora non conviene in quietarlo .

Non conviene inquietarmi! .. Se premese te pure, come a me preme , la nostra

57

ATTO

.58 riconciliazione, non parleresti così.) Ar. Perche non venite più in qua a sedere ?

Ter. Sto benissimo dove sono.

Ar. Fatemi questa grazia: tiratevi un poco più in quà.

Leg. (Ah! li darei cento baci in quella bocca

di zucchero!)

Ter. ( si alza , e siede meno distante da Wilk )

Eccoti soddisfatto .

Ar Un sitro poco, Sig. madre, un altro poco. Leg. ( Bravo, bambino; pigia, pigia pure.) Ter. ( si accosta più ) Ti hasta ancora?

Ar. Io, se potessi, vorrei ridurvi vicina a

quel tavolino .

Leg. (Non pare, che qualcheduno gli abbia

insegnato ? )

Ter Figlio mio, non vedi, che Milord tuo Padre scrive, e che l' avvicinarsi a lui-sarebbe un volerlo distrarre dalle importanti sue occupazioni?

Ar. Non so che dire ... avete ragione .

Vil. (Superba! Ella è venuta sino alla metà della sala ... Ora ella vorrebbe, ch' io faces-

si altrettanto; ma non mi muovo.) Leg. (Oh la finirò io. ) Mi avete chiamato,

Signore?

Vilk. Io non me lo sono neppur sognato.

Leg. Avrò dunque traudito.

Vall Sicuramente .

Leg. Oh che vento esce da questa portal . . . Voi vi piglierete un potentissimo raffreddo-

re, se starete qui a scrivere. Vilk E dove vuoi tu, ch' io stia?

Leg. Lasciatevi collocare da me. ( pone il tutto vicino Teresa ) Quà, dovete stare, quà ...

Vil. Benissimo i stiamo dunque quà ... ( siede , e finge di scrivere)

Arr. Signor Palre, perche non tralacciate di

scrivere ?

Vilk. Perche non posso, figliolo mio.

Lig. Vieni con me, che ora tu ed io ci siamo propriamente di più . (via col fanc. in brac.) SCENA

Teresa a Wilk.

Wilk guarda furtivamente sul libro, che legge Teresa, ed clia fa lo stesso sulla carta, in cui Wilk finge di scrivere, del che essendosi egli accorto dice .

A Vete veduto il fatto vostro? Ter. A E voi avete fatto il medesimo? Vilk. In un libro stampato non vi possono es-

. ser segreti . Ter. Nemmeno in un foglio bianco ed intatto.

tuttavia.

Visk. ( serive in fretta ) Il foglio non e Liance ed intatto tuttavia : osservatelo meglio .

Ter. Questa è una parola scritta di fresco.

Vilk. Leggetela .

Ter. ,, Infedele" = Guardate se non pare, che questo libro sia stato fatto espressamente per rispondere a quella parola ... leggete ghì.

Vilk. , Ingiusto, mentitore "= Il libro non risponde addovere.

Ter. Non risponde a modo vostro, volete dire. Vilk. Io non soglio oppormi alla verità.

Ter. Dunque confessate la vostra colpa.

Vilk. La confessione della mia colpa potrebbe farvi partecipe del mio rossore ... ma non già di quella colpa, che voi mi apponete.

Ter. Orsa arrossiamo dunque daccordo, ma facciamelo una volta per sempre. Qual e questa colpa, che potrebbe oboligarmi ad arrossire con voi ? Disvelatela , senza ritegno .

Filk. La mia dabbenaggine -

Ter. Come !

Vilk.

60

Vilk Si, la mia dabbenaggine .-. per non dire : la mia debolezza, la mia viltà.

Ter. Ecco il linguaggio dei tiranni : ecco in qual modo esprimono la loro affettata moderazione. Mentre ti fan tormentare, lacerare, ed uccidere, osano sfrontatamente esagerarti la loro bonta .-

Vil. ( alzandosi furiosamente ) Io tiranno!

Ter. Voi barbaro!

Vilk Io tiranno!

Ter. E chi lo sarà, se voi non lo foste finora verso di me?

Vil. ( colle tagrime agli occhi . ) Ah ingrata:

Ter. Ebbi un saggio dell'insulto, che mi avete fatto, fin dal prim' anno, in cui vi conobbì, e giurai fin da quel tempo di non espormi a ricevere il secondo ... Ma la mia debofezza, per non dir l'amore, che ad onta del vostro demerito cominciava a parlarmi per voi , soppresse ben presto la trista memoria della sofferta ingiuria, e mi strascinò pazzamente alla necessità di sopportare una più sensibile e più fiera, in circostanze più dure ed inevitabili . Ah sconsigliata ! ecco le conseguenze del tuo facile amore -.- Smaniati , piangi , disperati ... Non v' è gastigo , che tu non meriti; non soffri tormento, che tu non abbia voluto.

Vil. Ascolta ... tutto perdono alla tua imprudenza, fuorche l'avermi chiamato tiranno... Ah barbara, mi vibrasti nell' anima un colpo mortale... no no... tu non potevi ne immaginare, ne farmi oltraggio più grande ...

Ter. E come doveva io dunque chiamarvi , quando cercate ogni strada, onde farmi mo-

rir disperata?

Vil. Onde farti morire! .. Io, che traggo dalla tua la mia vita... Io, che vivo per adoTERZO.

inito per

rarti! .- Io, che reputerei tutto finito per me, quando tu mi mancassi!

Ter. Ah Dio! E da che nascono dunque le vostre inopportune querele, i vostri continui sospetti, le ingiuste vostre minacce?

Vi(piang.)Da un amore, che non conosce più limi. ti ... Ah si ... Quando l'amore arriva ad un eccesso si smisurato, esso non fa più sentire, che amarezze crudeli . E' inutile affatto la speranza di conservar quei riguardi, che sarebbero dovuti alla tua rara virtù , quando un amore si periglioso domina il cuor di un amante. Esso cagiona immenso fuoco, e deplorabile cecità, e permette soltanto qualche breve intervallo di languore e di luce, affinche si conosca meglio la propria mise-ria, e si provino nel medesimo tempo le acerbe punture del pentimento - Moglie adorabile, degnami dunque del tuo perdono, finche l'intervallo, che amor mi concede, mi lascia capace di chiedertelo, e di meritarlo... E nel perdon, che m'accordi, non includere solamente, te ne scongiuro, le mie trascorse mancanze; ma comprendivi ancora tutte quelle, ch' io potessi commettere per l' avvenire. Sento, ch' io t' amo troppo, e s' egli è vero, che il troppo amore mi renda colpevole verso di-te; preveggo, ahime! preveggo, ch' io non cesserò giammai di dispiacerti , d' offenderti , e di provocare il tuo stlegno -

Ter. Ecco le lagrime più belle, che possiate farmi veisare. Si, le lagrime, che succedono a quelle del dolore, ma che provengono da una improvvisa allegrezza, sono il più bel compenso, che possa ricevere un' anima sensibile a risarcimento della sofferta oppressione. Io vi perdono tutto, si, tutto vi

1 4

62

perdono il passato, adorabile marito; ma dispensami poi dal perdonarvi ancora le mancanze, che petreste commettere per l'avvenire. Questa e una generosità, della quale io non mi sento capace, e che voi medesimo non potete da me pretendere, senza una patente ingiustizia. L'amarmi troppo come puo indurre necessità di offendermi? Se il troppo amore producesse realmente un effetto sì strano, non vi sarebbe stato giorno finora, nel quale aveste potuto chiamarvi contento della mia compagnia: non v'avrei fasciato godere un momento di quiete. Io v' amo ( soffrite la mia sincerità ) io v'amo assai più di quello, che voi possiate amarmi, e perche appunto vi amo tanto, tutta la mia diligenza consiste nel pocurar di piacervi, di esservi grata, e di persuadere l'anima mia a credervi incapace della più piccola infedeltà . Questi sono gli effetti del veroamore per grande e potente ch'egli sia, e con questi per l'avvenire voi dovete confortare la vostra povera moglie, che trema al solo timore di ricader negli orrori delle sperimentate discordie .

Vii. Lasciami questa mano, ch' io voglio logorarla a furia di caldi baci: questa mano, da cui voglio essere severamente punito la prima volta, ch' io ti manchi del dovuto rispetto. Ter. Io spero fermamente, che questa mano

Fer. Io spero fermamente, che questa mano non avra occasione, che di stringervi con trasporto al mio seno.

Vil. Oh rara moglie!

Ter. Oh incomparabile marito

Vil. Senti ... prima, che questa pace si tronchi, voglio piuttosto troncare il filo della mia vita.

Tor. Prego il cielo pietoso, che si faccia sil
dell'una come dell'altro vigilante custode.

Vil.

TERZO.

Vil- L'ora del pranzo è vicina. Ter. La tavola e già preparata. Vit. Andiamo dunque a desinare.

Ter. Si, andiamo a desinare in compagnia della nostra buona famiglia.

Vil. Ehi? V'è nessuno di là?

S C E N A VI. Leggerezza, e detti.

CI sono sempre io, Milord.
Ordina subito in tavola.

Ter. E.poi verrete voi pure con vostra moglie a desinare con noi . ( entrano abbracciati )

Leg. Vengo di volo , Miledi . ( tira una picc. funa corrispondente ad una campanella posta Juori delle Gulierin. ) Il segno è dato ,, cum tustibus et lanternis ,, . Guglielmina , Guglielmina ? S C E N A VII.

Guglielmina , e detto .

He volete voi ?

I Padroni ci aspettano a desinare Leg. con esso loro ...

Gugl. Ma perche tanto giubbilo? ...
Leg. Pace in Levante,

Pace in Ponente:

Allegramente

Vieni con me . Che fra i liquori, Fra i grati odori

Delle vivande, Pace da Grande, Pace da Re.

Vuo' stipulare .

Cara, con te.

Gugl. Andiamo, andiamo pure, che questa mattina mi sento opportunamente un appetito da Dama .

Fine dell' Atto Terzo .

## ATTO

#### SCENA PRIMA.

Fiordaliso, e Donstonn dalla porta di mezzo, e Legger. dail' appartamento di Teresa in disp. Fior. [ Ntrate , entrate pure Milord . I pa-

droni hanno già pranzato, che sarà... un grosso quarto d'ora.

Don. Dimmi: di qual umore ti è sembrato Wilk

a tavola questa mattina?

Fior. Di bonissimo umore, Ha mangiato con un appetito invidiabile, ed ha parlato tutto il tempo del pranzo colla Padrona di cose allegre e brillanti .

Don. Ne ho piacere -

Fior. Saprete, mi figuro, che avevano già fatto la pace, pochi momenti prima di desinare.

Don- Avevano fatto la pace i

Feer. Cost e , Milord .

Don. Dunque vi fu qualche differenza fra loro-

Fior. E di che sorte

Don. Raccontami tutto .

Fior. Vi dirò ...

Leg. Che cosa gli dirai? Che cosa sai tu? Che gli sapresti tu dire, insensato?

Don. Lascialo parlare.

Leg. Domando scusa, Milord: colui è un impostore: non lo ascoltate. Egli vi vorrebbe dare ad intendere lucciole per lanterne .

Fior. Mi maraviglio ...

Leg. Taci là, mentitore. Ti ho già sentito scaraventare la prima bugia: non azzardar la seconda, perchè mi scorderò di essere alla presenza di Milord Donstonn, e ti tratterò come meriti. Che pace hanno fatto i padroti? Che vai tu conghietturando, politicone Q U A R T O. da da taverna? Essi non avevano bisogno di far

pace, poicche non ebbero mai la più piccola discordia fra loro. Io lo dico, lo ripeto, e ne assicuro Milord; e se Milord è quell' uomo giusto e ragionevole, che fu sempre, deve credere piuttosto a un segretario onorato, che ad un cameriere birbante.

Fior. Milord, a vostro riguardo io non mi giuoco in questo momento il pane, che mi da la casa di Wilk . Per ora mi contento di rispettarvi con un prudente silenzio. (via)

Leg. Egli è che ti torna meglio il conto a tacere, maligno ciarlone, nemico della quiete domestica. Non ho io ragione, Milord?

Don. No .

Leg. Eh? voi scherzate ...

Don. Dico davvero .

Leg. Ma dove vedete il mio torto?

Don. Nel troppo calore, col quale hai cercato di divertire il discorso, che il cameriere mi stava facendo:

Leg. Ma s'egli vi stava regalando una serie

di freschissime bugie .

Den. Le bugie si riprendono col tuono della fermezza, non con quello della collera, dell' insulto, e della confusione. Il cameriere mi stava dicendo la verità; e perche questa verità interessava me pure, tu gliel' hai confiscata sulla lingua con uno zelo degno di un garbuglione tuo pari.

Leg. Nacchere! Adagio un poco ...

Don. Si ... Teresa e Wilk hanno altercato fra loro, ed hanno altercato per causa mia . Il contegno, che questa mattina Wilk usò meco, e la tua sciocca premura di troncare il discorso del cameriere, me ne fanno persuasissimo. Va va... e contentati della moderazione con cui rispondo alla offensiva dop picz

66

piezza de' tuoi tentativi .

Leg. Io non vado ; non mi contento , e (senza mancarvi punto di rispetto ) non vi temo niente, quand'anche la vostra moderazione fosse per cangiarsi in bestialissimo furore. Son galantuomo, corpo del Colos o di Rodi; e non voglio essere soperchiato da chicchessia. Se mi sono opposto al discorso, che vi stava facendo il cameriere, ho fatto puntualmente quello, che doveva fare un uomo d'onore. Le cose, ch'egli vi reccontava; vere o false che siano, non servono, che a seminar dissensioni : e quel servitore , che imprudentemente, racconta siffatte cose, è uno scellerato, che tradisce il proprio dovere, ed è giurato nemico della tranquillità e della pace de' suoi padroni . Milord , proteggereste forse tal sorta di gente ? Se me lo diceste voi stesso, e me lo faceste vedere , nemmeno potrei indurmi a crederlo. Conosco troppo la nobiltà de vostri sentimenti, per supporvi capace di una si condannabile inclinazione. Dunque compatite il mio caldo, approvate: il mio zelo, e tempestate di potentissime pugna la monellesca faccia di quel camerier traditore. ( Quando hai detto il fatto : tuo, mi dicea mio nonno, che era un bonissimo vecchio ,, tolle fagottum tuum , et am-

bula,, ) Vi riverisco, Mitord. (parce)
S. C. E. N. A. II.

Donstonn, e poi Wilk.

Don: Wilk ha maltrattato sua moglie per causa mia: egli sospetta di me; non ne posso più dubitare.

Vilk. Cugino, perchè non passate avanti?

Don. lo stò comodissimo anche qui.

Vilk. Farò dunque chiamare mia moglie.

Don

Q U A R T O. 67 Den. Che necessità c' è di chiamerla? Chiedereste voi, ch' io frequentassi la vostra casa ur camente per lei ?

Vilk. In mi persuado anzi, che abbiate moltis.

sima bontà anche per me ...

Don. Voi ora usate meço il linguaggio dell' affettazione, o per dir meglio, della ironia. Vilk Me ne liberi li cielo: parlo col cuor sulle labbra.

Don. Son vari giorni, che mi sembrate poco contento di me .

Vilk Come mai?

Den. Questa mattina mi avete appena salutato. Vilk Qualche involontaria distrazione mi avrà farra comparir negligente agli occhl vostri. Don. Dalla distrazione al turbamento corre una

notabilissima differenza .

Vilk Se mi credeste turbato, travvedeste . caro cugino .

Den. Il tuono, con cui mi parlate; me ne aci-

cresce il sospetto .

Vilk Posso pregarvi a credermi, ma non vio-

Don. Orsu ... lascia i riguardi, e scoprimi con

libertà il tuo sentimento. Mi stimi tu capace di praticare una donna onorata colla perfida e nera intenzion di sedurla? Vilk Dal vei passi al tu con un gran- impeto,

caro cugino.

Don. Lo scherzo in lungo di una seria risposta, che mi è dovuta, offende la mia delicatezza. Vilk Piano, amabile cugino ... anzi lo scherzo deve assicurarti, ch' io sono contentissimo della tua condotta.

Den. Mi persuade pochissimo una maniera sì strana d'appalesare il proprio contentamento.

Vilk. Fidati .

Den. Non mi fido troppo .

Vilk.

88 A T T O 8
Vilk Egli e vero per altro, che un giovane militare, vicino a una bella donna, rare volte può contenersi.

Don. Che pretenderesti così d'inferire?

Vilk Che quella divisa inspira una non so qua-

le licenza poetica ...

Don. Arrestati ... Se brami di manifestare la tua debolezza non ricorrere all'infame mezzo della calunnia; non aceusare al volgo ignorante questa divisa . Essa e un sacro onorifico distintivo di quegli uomini fedeli , f quali giurarono di difendere la loro patria, ed il loro Principe, a costo del proprio sangue , e della propria vita . L' onore , la fede, ed il prudente coraggio sono i titoli, che si ricercano in colui, che ne voglia essere legittimamente fregiato: e se, per quella fatal condizione, che non permette all' uomo di conoscer sempre i suoi simili-, qualche impostore giungesse a carpire questo rispettabile fregio, guai a lui s'egli si lascia cadere la maschera dal viso! Le provide militari costituzioni lo condannano severamente ad essere discacciato, coi trattamenti più obbrobriosi ed infamatori, da un corpo onorato, ch' egli contamino ed offese, Sotto questa divisa può n'ascondersi l' nomo perverso: ma non può esercitare impunemente la sua malvagità . Quindi ne viene in conseguenza, che quest'abito, in vece d'inspirare una sfrenata libertà, come tu scioccamente supponi circoscrive anzi la facoltà di operare nei limiti della più rigorosa morale, e sforza, per così dire, anche il malvagio a comparir , suo malgrado , un uomo integerrimo e circospetto. Dopo averti insegnato a pensar meglio di chi veste la militare divisa, dovrei farti pagare questa lezione, se non col

QUARTO. col tuo sangue, almeno col rischio di doverlo spargere ...

Vil. S'egli è necessario ...

Don. No ... quest' e il solo caso, in cui non mi è permesso di volere una giusta soddisfazione da chi mi offese . Figlio di una sorella di mio padre, tu porti nelle vene il mio medesimo sangue. L'infierire contro di te sarebbe un calpestare le leggi più sacre della natura. Restati: ti perdono. Questa è la sola cosa, ch' io posso fare per punire la tua temerità, e per vendicare compiutamente me stesso . ( parte ).

SCENA

. Wilk , e poi Leggerezza . A H che il mio cuore rare volte m'in-🖊 ganna! Lo dissi questa mattina! Ella non ha voluto tacere ... Ella mi ha esposto a perdere l'amicizia di Donstonn ... Ma Donstonn merita egli poi tutti i riguardi, dei quali ora vorrei formarmi un dovere? .. Lo spontaneo suo risentimento, l'impetuoso suo fuoco , le sue mal ragionate giustificazioni, non sono forse chiarissimi indizi di quella colpa, ch'egli mi vorrebbe far credere di non avere? .. Si , l' uomo innocente non parla tanto, non si altera, non si adira ... Oime! non e più possibile, ch' io sia tranquillo ... ( chiama ) Segretario .

Leg. Eccomi qua, Milord .

Vil. Tu vuoi sostenermi ; che mia moglie non ha detto nulla a Donstonn delle nostre passate dissensioni .

Leg. Si, Signore: lo sostengo, perche lo posso sostenere .

Vil. Ed egli mi ha poco fa rimproverato acerbamente, come s'egli avesse già tutto penetrato appuntino.

ATTO

Lig. Capisco. Voi siete come quelle bruttissime donne, che vogliono essere decantate per belle. Voi alzate tanto di grugno con le persone, e poi volete essere creduto il tipo della ilarità. Diciamola alla fine, come la fu: questa mattina un orso era assai più trattabile della vostra ruvidissima signoria. Milord Donstonn vi ha veduto così brutto. ed ecco perche ha sospettato che" voi foste in collera con esso lui . Anzi egli appena uscito di quella camera, mi ha domandato che cosa avevate di sotto. Cospetto di bacco! Non vi ricordate più delfe scene, che avete fatto col lunario, e con cento altre ragazzate ? Scusatemi ; bisognerebbe essere affatto storditi per non conoscere a tante riprove la vostra inquietissima gelosia.

Vil. Non serve altro .. m' accorgo di non ave-\* re più per mio segretario la buona memoria

di Lermour.

Leg. La buona memoria di Lermour avrebbe avuto più flemma, ma non avrebbe parfato meglio di me ...

Vil Basta così ...

Del. Basti pure ... Vil. Cameriere . ( chiama )

Leg. (Oh se anche m'ammazza, non dico suo modo . )

CENAIV. Fiordaliso , e detti .

Leg. ( all' orecchio di Firdaliso ) Fior. Siete voi , che mi chiamate , Milord? .. Vil. Rispondimi sinceramente: mia moglie ha detto nulla a Donstonn delle nostre recenti contese ?

Fier. Ch' io sappia, nulla affatto.

QUARTO.

Vil. Dimmi liberamente quello che sai ...
Fior. Se vi dicessi più di così, vi direi una solenne bugia,

Vit. Buono 1 . . chiamami William,

Fior. Vi servo sulito . ( parte )

Leg. Pare ch' io abbia parlato greco! Ho detto di no a lettere tanto larghe, e dirò sempre di nò; rè vi sarà barba d' uomo, che per contentarvi possa dire di si.

Vil. Ti riscaldi un po' troppo . .

Leg. Se non si può reggere.

William , e detti .

III. A Illord ....

Vil. IVI Tu sei onesto e sincero; non mi occulterai maliziosamente la verità, Dimmi, sai vy che mia moglie abbia fatto verun cenno a Donstoan delle nostre recenti contese? Vill. No.

Vil. Sicuramente?

Vil. Sicuramente .

Vil. Ho irteso, siete tutti d'accordo,

Vil. Volete altro?

Vill Va pure . ( William parte)

Leg. No no, e poi eternamente no. La capi-

te ancora?

VII. Sai che cosa capisco? Che m' ingannate, mi tradite, e che siete tutti miei giucati nemici. (parte)

S C E N A VI.

Leggerezza; e poi Miledi Turnik.

Leg. To so di essere in materia di gelos a qualche cosa di raffinato, na non una bestita, come sarebbe per esempio il mio caro padrone, Povera patriotta mia, tu hai voluto ingliesarti, per non aver mai piu pace in vita tua. Tur-Segretario, ti sono schiava.

Leg. Padronissima, cara Miledi. (Tomo secondo!)

OUARTO.

contarle a chi desidera di saperle. Io v'assicuro, che mi farete una grazia a tacere. Tur. Quasi quasi to le direi, perche hai già

saputo obbligarmi . Leg. Ma se io non le voglio sapere ---

Tur. Bugiardo!

Leg. Da povero galantuomo.

Tur. Via --- chiamami Teresa --- voglio farti penare tutt' oggi .

Leg. Vado a serviryi; ma vi giuro, che non posso penare nemmeno per farvi piacere.

T. Senti senti voglio dartene una lontanissima idea.

Leg. Miledi, parliamo d'altro.

Tur. Mi pare, che tu frema già d'impazienza---Leg. Dite benissimo: non veggo l'ora di andarmene.

Tur. Buffone !

Leg. Miledi, lasciatemi stare Inglese finche ci. sono, che se torno Italiano, vi disgusto ingenuamente . · Corro a chiamar la padrona

(entra nell'appartamento di Teresa) Tur. Il segretatio ed il cameriere di Wilk sono due mobili, ch' io ruberei volentieri. La loro compagnia mi farebbe passare buona parte della gicinata, come se fossi tratteruta dalla più brillante commedia . Poveretti! che non paghereste voi per servire una padrona si allegra come son io, in vece del vostro sostenuto e malinconico Wilk .

SCENA VII.

Leggerezza strascinando per mano Guglielmina, e detta .

Leg. A padrona subito subito viene a servirvi.

Tur. A farmi grazia.

Gug. Umilissima serva, Miledi.

Tur. Addio, bella Parigina. Oh! -- perche la strascini in quel modo, maritaccio sguajato. Leg. Eh! non vorrebbe andare dove la mando io. Tur. Ma dove la mandi tu .

Leg. Nella sua camera.

Gug.

Q U A R T O. 75 timento; e se fossi una giocatrice di letto, treverei non meno la mia fortuna.

Ter. Evviva, Miledi Turnik. La vostra giovialità è un antidoro efficacissimo alla mia naturale malinconia. Oh quanto bisognerebbe ch' io v' avessi sempre al mio fianco!

Tur. Ed io ci starei, e vorrei scuoterti sul gusto di una macchina elettrica . Alla fe si , che tu diventeresti una creatura di nuovo conio, s'io ti avessi sotto la mia direzione per quindici giorni solamente --- Ma dimmi un poco: come va? Ti veggo propriamente giubbilante e gaja, Teresa mia.

Ter. Ho un marito, Miledi, il quale, ad onta del mio demerito, non istudia, che di pia-

cermi ogni di maggiormente . ...

Tur. Eh via : non dirle poi così grosse .

Ter. Perche non volete, ch' io dica la verità? Tur. Beviamoci pure anche questa, fra le tante fanfaluche, che mi fai bere per forza. Ter. Credetelo , se volete ; altrimenti poi ---

Tur. Non incollerirti, figlia mia, che già ti credo anche troppo . Oh! -- guarda se non pare, ch'io abbia del tempo da perdere . Venni quà per tutt'altro, che per cianciare di cose, che non m' interessano punto. Cospetto! non sai la nuova?

Ter. Che nuova, Miledi.

Tur. Quel bell' umore di Donstonn questa mattina mi ha mezzo spaventata;

Ter. Non mi burlate?

Tur. Io non ti burlo niente . ...

Ter. E che vi ha egli fatto ?

Tur. Ha minacciato di spaccarsi la testa con una palla di piombo, s'io non mi ádatto a sposarlo. Ter. Avrà voluto scherzare .

Tur. Ohibò . Lo ha giurato con una voce da wero energumeno . A ser en energumeno

Grep.T.III. . .

Ter. La minaccia è ben terribile.

Tur. Eh bisognava sentirlo --- Me ne ha dette tante e poi tante. Mi ha imbrogliato su una certa istoriella --- e in fine mi ha fatto il complimento d'assicurarmi, che io ho una testa di legno .

Ter. Nei trasporti di un amore così veemente non è possibile misurar le parole, cara Miledi.

Tur. Eh il suo demonio, che se lo strascini! Quella e mania da spedale della più furibonda. Ter. Ma nerche non vi movete finalmente a pie-

tà, e non lo sposate?

Tur. Oh me sciagurara! S'egli fa tanto schiamazzo ora che non sono niente del suo; che non farebbe egli poi quando m'avesse fra le ugne come sua mogile ?

Ter. Egli vi amerebbe teneramente . Un uomo del carattere di Donetonn non può essere ; che un ottimo e compiacente marito; Gl' impeti suoi, la sua pronta collera, il suo fuoco sono chiarissimi contrassegni della sensibilità del suo cuore . Le dolcezze del vero amore si gustano nei trasposti, e negli eccessidella passione, e quelle anime fredde e pacate, che non ne son suscettibili, soffrono la privazione del più soave e delicato piacer della vita . Sarebbe mai possibile , che Miledi Tur--nik, donna di uno spirito, e di un talento così distinto, desiderasse d'avere al suo fianco uno stoico agghiacciato, oppure un insensato idolatra di quella soverchia calma, che suol provenire dalla stupida indifferenza? Se potessi scoprirvi capace di un desiderio così disonorante l' pmanità ( Miledi, vi parlo sinceramente ) rinunzierei subito a quella stima', ch'io mi pregiai di tributarvi finora.

Tur. Capperi , tu mi hai fatto un bellissimo discorso, ma non hai saputo persuadermi .

Q WARTO.

Le dolcezze amorose piacciono a me pure; ma se debbono costaimi qualche distarbo, gioja mia cara, le lascio di buon grado a chi le desidera. Maritata, ch'io fossi con Donstonn, come potrei lusingarmi d'aver più bene? Egli griderebbe sempre, ed io strillerei; quindi troppo spesso nascerebbero fia di noi liti cagnèsche di stranissima data.

Ter. Ma dopo queste liti, quanto è mai dolce il riconciliarsi, ed il far pace di nuovo,

Tur. Tu nen ta eedi ad uno speziale fabbricator di confetti.; tu metti il dolce in tutte quante le cose. Eh troppo zucchero, figlia mia, troppo zucchero!

Ter. En capisco già, che perdo il tempo e la fatica: Tur. Ma no, fammi grazia, Teresa mai. Che gusto è egli, dopo una fiera guanciata, ricevere una carezza da quella mano, che ti

ha percossa?

Ter. Noi non c'intenderemo giammai, Miledi.
Ter. Alla buonora. La tua metafisica non ècertamente fatta, per la grossolana mia mente. A me piacciono le cose chiare, e palpabili ma chi viene?
S. C. E. N. A. IX.

Un Servitore di Donstonn con un foglio in mano,

Ser. Omando scusa ---

Tur. Avanti avanti .

Ser. Non ho trovato nessun servitore di casa, che m'introduca, ed ecco perche sono venuto involontariamente fin qui

Ter. Che volete ?

Ser. Debbo consegnare questo viglietto in proprie mani a Miledi Turnik.

Tur. Chi lo manda?

Ser. Milord Donstonn mio padrone .

Ter. Avete inteso , Miledi ?

Tur.

ATTO

Tur. Poffare il diavolo ! - dallo quì , dallo qui-Ser. Siete voi Miledi Turnik ?

Tur. Pur troppo, buon amico.

Ser. Dunque ve lo consegno, e vi riverisco umilmente . (le dà it viglietto e parte )

Tur, Che ne dici tu ? Egli crede di essere espressamente all'assedio di qualche fortezza:

non mi lascia tranquilla un momento. Ter. Egli opera da buon militare anche nelle

battaglie amorose : .

Tur. Leggiamo qualche stravaganza di quel capo veramente originale. ( legge ) ,, Miledi. , Il sole inclina all' Occaso; la-mia vita fa , perfertamente lo stesso, se voi non la pre-, servate dalla imminente rovina , che le sovrasta . O disponetevi a superare qualunque , riguardo, o a vedere sparse le cervella di , chi vi sospira , e vi ama perdutamente . In verità, che costui non ischerza.

To. A quel che sento, non ischerza dayvero. Tur. E dovrò sposare un uomo così furibondol. Ter. Se non volete ch'egli s' ammazzi .

Tur. ( gittando il viglietto ) Oh in quale imbarazzo mi trovo!

Ter. V' assicuro, ch' egli è capacissimo di fare il minacciato sproposito.

Tur. Aizza tu pure il cane, che non latra for-

se abbastanza, cattivella.

Ter. Orsù, Miledi, iò sono stanca di soffrire la-vostra melensa ed ingiustissima renitenza; e sono stanca non meno di-conservare quella segretezza, di cui mi pregaste, intorno a questo amore, che mostrate di non curare. In conclusione la finirò io, e la finirò nel modo più conveniente. Farò pertanto sapere a tutto il mondo, che Miledi Turnik ricusa di maritarsi con Donstonn, il quale l'ama perdutamente; e così vi procaccierò

Q U A R T O. 79
la disapprovazione, il biasimo, la baja di tutte quelle persone, che non hanno rinunziato al senso comune . ( alzandosi )

Tur. (fa lo stesso) Mi romperesti il capo tu pure? Ter. Per vostro bene farei anche questo, Miledi. Tur. Come! Su due piedi si pretende, ch'io sagrifichi la mia libertà.

Ter. Bisogna sposarlo assolutamente.

Tur. Assolutamente :

Ter. V'è un dilemma, ma troppo terribile:

Tur. Che matrimonio rabbioso !

Ter. Ed io spero, che ve ne dobbiate trovar. contentissima.

Tur. Ebbene --- vado a risolvere. Ter. Dove ?

Tur. A casa mia .

Ter. Non potete farlo anche qui?

Tur. No , non voglio darti questa sodisfazione. Ter. Miledi, mi pare già di sentirvi chiamar

madre da un vezzosetto e tenerello bambino. Tur. Tu vuoi farmi dire qualche madornale bestialità --- Ah --- gli è meglio , ch' io me ne vada prima che il demonio mi tenti di sfogare con te la mia bile, con te, che sei

la principale cagione del mio precipizio. Ter. Della vostra fortuna, dite piuttosto.

Tur. Voglio farti un dispetto; voglio andarmene, senza salutarti nemmeno. (parte ) Ter. Domani vi aspetto a dividere con me il

vostro giubbilo, ed a benedire i miei consigli, e la mia mediazione.

SCENA

Fierdalise, e detta :

Ter. G Alantuomo; ricordatevi per un altra volta di non abbandonare la sala, quando non vi si trovi di guardia qualche altro servitore; poiche io non amo niente di essere sorpresa nelle mie camere dalle persone, che vengono per visitarmi .

QUARTO-

lezza, o piuttusto, qual furore m'opprime---Io non mi sento più padron di me stessol ---(chiama) Segretario, Segretario.

S Č E N A XII Leggerezza, e detto.

Vil. Tu non saprai nulla, tu non avrai veduto nulla, tu non potrai dirmi nulla, e. già

leg. Ma bisogna spiegarsi ---

Vik Ah bisogna --- so io quel che bisogna ---- bisogna uccidersi.

Leg. Che spropositi dite voi? Vi.k So quel\_che dico---

Leg. Ma perchè tanto affanno? perche tanta agitazione?

Vik Ho veduto con questi occhi medesimi entrare in-casa mia uno staffiere di Doustonn, e nessuno de' miei servitori sa dirmi, perche sia venuto... Il solo cameriere l'ha veduto uscire de tutti gli altri negano affatto, ch' egli sia stato qui. Domando io che debo credere, che debbo pensare in questo caso, e lo domando a te, che ti fai tanta maraviglia della smania, che mi distrugge.

Leg. Flemma flemma --- Io qui lasciai la pàdrona con Miledi Turnik ---

Vilk L'ho veduta uscire ---

Leg. Il servitore di Donstonn potrebbe aver parlato con lei.

Vilk No, no -- non fabbricarmi ripieghi frivoli, e meschini, che questo non è il tempo opportuno.

Leg. Siamo da capo! Ma non volete, che il servitore abbia parlato con qualcheduno?

Vilk Avrà parlato, si avrà parlato, ma con

K 4

OUARTO.

Leg. Ma dovremo noi sempre essere a questa? Vil. Non ci saremo mai più : credilo a me --Leg. Voi accrescete la mia costernazione ---Vii. E tu scemi la mia sofferenza --- taci --lasciami ... ritirati ... non fare ch' io te lo

replichi ancora . Leg. Via non v'alterate, che me ne vado... (Ma poco lontano. Ho inteso tutto, e saprò regolarmi.)

CENA

Wilk sole .

(si gitta attraverso sul canape.) Rsù finiamo una volta di passare da un tormento all'altro , senza un intervallo di tregua ... Egli è già deciso per sempre, ch' io debba vivere schiavo di questa furiosa e disperata passione ... ch' io debba essere l'ingegnoso carnefice di una moglie, che adoro, ed oltraggio, e finalmente di me medestino. Dunque a qual fine indugiare? .. Eh si muora una volta ... ( vede il viglietto ) . Un foglio! .. forse perduto ... da mia moglie? . . vediamo . Potrebbe illuminarmi ( lo naccoglie ed osserva.) Senza soprascritta! senza sot-toscrizione!.. ma son io forse cieco?.. questo non è carattere di Donstonn? .. Oime! .. sì ... il servitore di Donstonn ha portato a mia moglie questo viglietto, ed ella incautamente lo ha quì perduto ... Leggiame ... Dubiti ancora , debolissimo idolatra della tua medesima vergogna? Stolido! .. vilel .. Che brami tu vedere di più ? ..

SCENA

Wilk e William che porta due lumi sul tavoline. Vilk Enti ... dove vai? ..

Vill. Dalla padrona ...

Wilk No ... servi il padrone , che vuol comandarti ... e che lo merita più di lei ...

Vill. Che volete?

QUARTO.

Ter. ( inginocehiandest - )

Ah! vedetemi a' piedi vostri ... m' uccidete piuttosto, ma non lasciate, ch'io tremi più oltre in questa crudele incertezza.

Vit. Che fate voi , mia cara imoglie. E Quali bassezze son queste ... Ve le domando io forse E Voi volete rendermi mortificato più, di quel che lo aono per la passata mia sconoscenza... e per l' indegna maniera con cui vi ho trattata , sola tagione del presente mio turbamento. Oh moglis adorabile , perdonami per l'ultima volta... lo guiro per quanto v'ha di più saero e tremendo , che , non avete a dolervi per l'avvenire delle brutali mie escandescenze. Apriro gli occh ... o par din meglio li chiuderò per sempre ... di soperate ... alla gelosia. ( la voleva )

Ter. Ah gli è ben vero, che si dolci parole furono invano altre volte da voi pronunciàte; ma ciò non ostante mi sanano mai sempre, di soave conforto e gioveramo perpetuamente a coprire d'obblio ogdi sofferta amarezza. Ah Wilk! ah spost mio ! voi non siete fatto per essere abborrito da chi conosce perfettamente il vostro bel cuore;

VII. Ali la bontà del tuo non ti permette d' odiare le cose più detestabili... Ma giacchi tu mi perdoni, non si parli mai più del pas' sato. Una grazia ancora mi è necessaria dal-

la tua generosità .

Ter. Voi dovete chiedere, sicurissimo di ottener tutto da chi non vi negherebbe il sagrifizio della sua vita medesima.

Vil. Tanto non chiederei, se mille delle mie potessi risparmiarne a tal costo. La tua vita è cosa troppo sacra e preziosa : conservala. Io voglio assai meno : desidero per questa notte soltanto, che tu mi permettadi dormire da te separato ...

Ter. Ed a qual fine ? .. ( sgomentata )

Vil. Domani prima dell' alba del giorno, voglio levarmi dal letto, senza disturbare nessuno... Ho vari interessi di somma premura ... ma tu già cominci a negarmela questa grazia con un turbamento improvviso, che ti rende persin palpitante. Teresa! tu dubiti ad accordarmi una cosa, ch' io poteva fare senza dimandartene approvazione veruna! La volontaria deferenza, che ti uso in questo momento, dovrebbe allontanare da te qualunque strano sospetto.

Ter. Per quanto breve possa essere la privazione di un bene, come pretendereste voi di farla soffrire senza recar turbamento?

Vil- Seusa se la mia rozza maniera di pensare offende'la tua rara delicatezza ... Oime ! .. Ter. Che avete voi? ..

Vil. Nulla ...

Ter. Vi sentireste voi male? ..

Vil. No ...

Ter. Ma quell' improvviso scuotimento!

Vil. Ne stupisci tu forse?

Ter. Si è raddoppiato ancora il vostro pallore!.. Vil. Ti sembrera ...

Ter. Io non m' inganno assolutamente ...

Vil. Teresa, mi hai tu perdonato? . . mi ami tu ancora ?

Ter. Poss' io non amarvi? .. che dimande son queste ?

Vil. Dunque dammene una prova in questo momento ... Accordami la grazia, che ti ho domandata, e non farmela più sospirare.

Ter. Ebbene ...

Vil. Tu stenti ! ...

Ter. Esigereste voi ch' io celassi persin la pe-

Vil. Deh! quanta ingratitudine mi conviene manifestare alla tua incomparabile tenerezza!.. Ter. Andate ... andate pure ... io v'accordo ...

tutto ciò che volete ... piang e

Vit. Ma non vorrei veder quelle lagrime ...
Ter. Questa è l'unica cosa, ch' io non posso

1 er. Questa e l'unica cosa, ch' io non pos accordarvi ...

Vil. Dovrò lasciarti così!..

Ter. Pensate a contentar voi medesimo, ne ria cercate più oltre...

Vil. (Oime! quale assalto crudele ... ) Addio dunque ...

Ter. Domani vi lascierete vedere? ...

Ter. (Oh amara notte, quanto sarai lunga a questi occhi!) ( parce.)

Vil. Ah! .. vadasi a soffocare quel residuo di tenerezza, che conturba ancora il mio cuore.

# Fine dell' Asso Quarto. T T O V. S C E N A PRIMA.

Notte avanzata.

Vi saranno ancora i due lumi sul savelinos Wilk solo.

(caus due pissole, e le pone sul tavolino.)

E una falla... può supplir l' altra... La mia morte sara momentanea, e sonza tormenti... Ho riflettuto, ma non ho vacillato finora... Sì, la incontrerò senza contrasto, e senza perplessità... Qui tutto tace.... l'ora mi sembra assai tarda... Ognuno in casa dovrebbe dormire. (riflette un momento.)

Ma lo scoppio di quell'arme sveglierà la mia gente... Essa accorrera spaventata... vorta doccorrettati... Ebbene? Tutto sarà inutile

quando mi troverà morto ... Oh le strida dei famigliari! .. la disperazione di mia moglieli. i singulti del mio tenero figlio ! .. Ebbene : allera-non udrò nulla, se sarò morto ... = Non udrò nulla ! .. poss' io promettermi tanto? .. ne sono io ben sicuro ? ... oh Dio Dio! questa crudel riflesaione mi gitra l'inferno nell'anima ... m' mvota il coraggio !... m'avvilisce ... mi abbatte . ( 3" abbandona sul canape , coprendost colle mani la faccia .: )

CENAII. Legge in veste da cam. eberr. da notte, e detto. Leg. ( uscendo in punta di piedi dalla sua cam. He negozio vuol esser questo ? .. Canchero! - anche le pistole sul tavolino ! Qua si tratta di viaggiare per l' altro mondo -.-Ma se il cielo m' assiste, Wilk non s' imbarea sicuramente per questa volta-- leva le pistole dal tavol. le porta nella sua camera.) Vil- ( alzando-il cape ) V' è qualcheduno la , che favelli? -- mi parve d'udire una voce --Mi parve ... Eh forsennato ; tu l' odi tut-tora ....essa è quella de tuvi rimorsi. (ricade) Leg. Egli è turtavia nella medesima positura--dormira forse . Profittiamo di questa buona occasione per ispegnere i lumi - Mettiamoci equi a sedere, e facciamo la sentinella , finche capita Donstonn - Fiordaliso dovrebbe Vil. ( dizardo il capo ) Dime! - traveggo? - Log. ( Oh disgrazia! Si è svegliato l'amico - ) Legal (Anri non vedi nulla - )

Leg. ( No scinfurato; if giudizio - ) Vil- Non c'ermo due lumi quà dentro?

Leg. ( C'erano ma io gli ho spenti )

Vu- Quale inecomprensibile oscurità! - eppure

gli

gli occhi miei sono aperti---

Leg- ( Ma inutilmente -)

Vit- Anche un mormorio di mal pronunciate parole par che mi fenda l'orecchio!

Leg- ( Cosi non dirai d'aver perduto con la

vista anche l'udito - ) Vil. Ma come mai! -- non so persuadermi .-quà non è venuto nessuno ---

Leg. (Furbo il galantuomo!)

Vil. Eh ch' io defiro --- defiro sicuramente -

Leg- ( Non se ne può dubitare - )

Vil. Ma, cielo punitore, poss'io saper dove sono? --Leg- (In casa, in casa)

Vil- Ah son perduto! -- non v'e più rimedio! --Leg. (Frottole, frottole.)

Vil- Ah ora capisco ... capisco adesso la mia terribile situazione!

Leg-! (Sentiamo qualche cosa di bello - )

Vil- La memoria mi avra tradito . il colpo mortale tronco sicuramente i miei giorni ... · io son morto -.. non c'è più riparol -.

Leg- ( Poveretto ! in sette anni non aver potuto guarire di una malattia si fastidiosa, egli. è un gran dire!)

Vil- Si, si ... il mio delitto mi ha meritato in punizione questa orribile oscurità... Oh qual

gelo mi circonda ! Leg. ( E in fatti io non ho niente di caldo -)

Vil. Ma qua non debbo esser solo --. Avrò qualche sciagurato compagno in questo baratro pavent oso . ( si alza ) .

Leg. ( Oime ! il tempo s'intorbida .:. arrivasse Donstonn ... ) ( si alza egli pure )

Vil. ( errando tentone - ) Son io solo qui dentro? Chi mel sa dire?

Leg. ( Nespole ! Egli s' avvicina davvero! (urta una sedia ) Oh malanno! L'ho fatta mas. siccia! ) Nil. Chi è qui? Chi è qui? .. Non suggire ...

dimmi chi sei? .. Leg. ( Ora che gli dirò io ? . oh capitasse Donstonn . ) Vil- Parla , ti replico .

Leg. ( Quà bisogna fingere un qualche personaggio dell' altro Mondo - )

Vil. Per pietà parla, se qui la pieta si conosce ... dimmi chi sei?

Leg- ( alterando la voce ) Scostati ... sono un' ombra-

Vil. Ombra! .. Di chi?

Leg. Di Claudio .

Vii. Ah vieni tu forse in cerca di me per vendicare tua moglie.

Leg. No ... ma per-giustificarla .

Vil. Come pretendi tu farlo? Leg- Col dirti, ch'ella è innogente .

Vil. Ah Dio! di che m'accerti, ombra terri-

bile ? Leg- Della verità. Se le ombre non mentiscono, perchè non parlano mai .

Vil- Dunque io?

Leg. Sei un barbaro . Vil. E avrò?

Leg- Oltraggiata a torto una virtuosa Consorte . Vil. Oh itreparabile disperazione!

Leg. ( Donstonn non si vede venire.')

Vil. Ombra onorata, dammi la mano : voglio seguirti dovunque, perchè i tuoi giusti rimproveri formino continuamente la maggiore delle mie pene .

Leg (Oh imbroglio non preveduto!)

Vil. Porgimi la mano , te ne scongiuro .

Leg. Non posso . Vil. Perche !

Leg. Le ombre non hanno ne mani, ne piedi... non sono palpabili.

Vit. Ah m'abbandoni tu dunque }

Leg. Vado in luogo per te inaccessibile.

Vil. Dimmi almeno dove mi lasci ? Leg. In casa tua...

Vil. Come !

Leg. Si , in casa tua.

Vil. Son is vivo tuttora?

Leg. Sei vivo, e puoi esser felice. Addio.

Vil. Ch sovrumano prodigio! .. oh perpetua mia confusione! ( torna tentone a gettarsi sul canape.)

Leg. (Sento venir gente... ritiriamoci ... prima che un' ombra sia bastonata da qualche corpo vivente . (si ritira nella sua camera.)

SCENA III.

Turnik, Donstonn conducendo Arrigo per mano, Fiordaliso con lumi e William, susti uscen. frest. Tur. A Llegramente ... siamo arrivati in tem-ho: egli è vivo tuttora ... Dov'è Te-

resa? ..

Fior. Nella sua camera, Miledi.

Tur. ( spalanca la piria ed entra nell' appartamento di Teresa.)

Don. Dov'e Wilk?

Fior. Vedetelo la , Milord . . .

Vil. ( alzandosi furtosamente ) Chi mi chiama?... Che si vuole da me? ...

Che si vuole da me?...

Den. Inginocchiati, miserabil fanciullo, ed esponi francamente al disumano tuo padre quello che preendi da lui. ( Abrigo s' inginocchia piangendo divottamente .) Ma il pianto, il dolore non gli permettono l'uso delle parole. Converra duaque ch'io spieghi i suoi desideri), e implori la grazia, ch'egli attende da chi gli diede la vita. ( a Wil. ) Piantagli a ciglio asciutto un pugnale nel petto. Legli vuole piuttosto morire per le tue mani, che sopravvivere all'ignominia di quell' orrendo misfatto, che meditasti di compiere i.

A T T O

Anzi egli pretende di concorrere a soddisfar pienamente la tua malvagia intenzione. Quan do sia vero, che tu cerchi l'intera tua distruzione, egli t' offre da estinguere in se la parte miglior di te stesso . Eccolo a' tuoi piedi; su via squarciagli il cuore : non lu. singarti di morir tutto giammai in altra guisa operando .

Vil- ( con trasporto selleva il fanciulto , lo ab-

braccia; e lo bacia piangendo-)

-Don. Ma giacche la natura riprende i suoi diritti sopra di te, lasciati penetrare dalla sua voce , e risparmia ad una moglie innocente la bassezza di dover ricorrere a nuove giustificazioni, onde meglio persuaderti della incorrotta sua fede . Vanne a piangere fra le - sue braccia i tuoi trascorsit, ed a confessarle · la tua passata cecità col presente tuo pentimento . L' amicizia poi , oltraggiata da tuoi vergognosi sospetti non si degna di manifestarti il suo giusto risentimento. Essa pone in dimenticanza tutte le offese softerte, e si contenta soltanto di perdonarti.

Vil. Oh impareggiabile amico! L'eccessiva mia stupidezza non permette, ch' io possa rispon-

derti . ( lo abbraccia )

Don. Nemmen io le permetterò giammai su que-

sto proposito! ...

Vil. (astratto ) Ah voce possente tu mi risuoni ancora all'orecchio, e mi rendi insensato! .. Dow. Ma che ti avvenne ? ...

Vil. La su quel tavelino ardevano due lumi! .. la pure eran l'armi ! -- tutto è sparito... ed il prodigio è innegabile ...

Don. Wilk , di che parli? ...

Vil. Ah! .. ditemi dev'è mia moglie ...

Don. Or ora la vedrai comparir qui con la mia... Vil. Con la tua! ...

Done

QUINTO. Den. Si , con Miledi Turnik , ch' io sposai . pochi momenti sono ...

Vil. Amico, che mi racconti! ..

Don. La verità. Ella è mia moglie per mediazion di Teresa. Eccoti svelato l'arcano, ed il motivo della frequenza delle mie visite in casa tua . Eccoti perchè un mio servitore portò una lettera a Miledi Turnik , che quì si trovava. Vuoi tu ch'io dica-di più? .. Vil. Ah cessa di farmi arrossire, ed abbracciami

un' altra volta . ( s'abbracciane ) CENA IV.

Turnik , Teresa , e desti .

Tur. A Lto, da bravi : a monte le patetiche frenesie. Mettetevi le braccia al collo , stringetevi bene , e finite di piangere . Ter. Ah ch'io non sono persuasa di vivere, di rivederti, e di poterti abbracciare.

Vilk Oh quanto mi veggo indegno di una si dolce consolazione! (s'abbracciano e piangeno). Tur. Donstoan, bisogna far loro compagnia .

( commossa)

Don. Non c'e rimedio ,

SCENA, V. ED ULTIMA. Leggerezza, e Guelicimina in distunza e detti . Leg. [ ] Edi , vedi il frutto dell'opera mia? Oh poverini ! piangono! Leg Si , ma di tenerezza .

Gug. Ah, marito . .

Leg. Che c'è ?

Gug. Ho fatto il cuore piccolo piccolo.

Leg. Così ti fesse calata la lingua.

Vilk (con trasporto) Dopo il mio pianto, dopo la confessione del mio pentimento, ed il generoso perdono conseguito da questa incomparabile donna, Ombra di Claudio, che forse ancora a me d'intorno t'aggiri, sarai tu contenta ...

A Leg. Contentissima

Vilk (con sorpresa) Che! Tur. Tu che e' entri?

Ter. Che vuol egli dire? .. Den. Quale strano discorso!

Leg. Non parlate voi con quell'ombra sistatta, colla quale, poce sa, teneste colloquio?

Vil. Ebbene ?

Leg. Eccola qua tutta d'un pezzo, disposta ai vostri comandi.

Vil. Ah tu eri ... ma some?

Tur. Che diavolo ha egli fatto?

Don. lo non intendo nulla ---Leg. Fate silenzio, ed ascoltate: quà non c'è niente di prodigioso . Il mio padrone era colla faccia voltata in giù , sdrajato su quel canape, e parea, che dormisse. La su quel tavolino stavano un pajo di pussaporti per l' altro mondo, e due lumi accesi. Entrai leggerissimamente come una piuma in questa camera, contemplai il tragico quadro; conobbi l'intenzione diabolica di Milord; quindi afferrai le pistole, le portai altrove, e le nascosi . Ritornai subito , spensi i lumi , e mi posi a sedere in quella seggiola, deciso di starmene qui in sentinella sino all' arrivo di Milord Donstonn . Frattanto il padrone si svegliò : l'improvvisa oscurità nella quale trovossi, lo fece farneticare più del solito, e credette a vista ( con tutta la buona ciera , che gli vedete ) di essere capitato nei regni di Pluto . S' alzò , e si mise a cercare qualche compagno nelle sue supposte disgrazie . Io ; volendo fuggire , rovesciai fatalmente la seggiola . Egli m' insegui , mi fece un potentissimo chi va la, e mi costrinse a rispondergli. Allora mi convenne risolvere a

ATTO QUINTO.

tratto di somentare la sua illusione, e mi finsi l'ombra di Claudio. Esaltai l'innocenza della padrona con quella sorza, che meritava una tal verità, e l'amico si bevette la comica seena per un sovrumano prodigio. Sentii finalmente appressarsi qualcuno; me la battei zitto zitto nella mia camera, ed in questa maniera dirò, come disse un Re del Paraguai, essendo in punto di morte acta est fabula.

Tur. Bravo , Segretario!

Don. Sei un uomo di garbo!

Gug. Che bella burla!

Tur. Wilk, voidovete la vita quell'uomo fedele. Vilv. Ah si: lo stratagemma usato da te in quella terribile circostanza, mi tenne lontano dal più esecrabile dei delitti. Questa non è la prima esperienza: chio abbia fatto dell'amor tuo, della tua fedeltà. Non ti stancare d'amarmi, chi uo non cesserò giannuai di manifestarti la gratifudin edel mo cuore.

Leg. Obbligatissimo alla vostra hontà.

Tur. Oh finiamola. L'ora è tarda, ed io voglio andarmene a dormire. Ciascuno di voi si compiaccia di fare lo stesso colla sua compagnia. Leg. Ha ragione Miledi. Morfeo comincia a cantarmi la nanna.

Don. Andiamo dunque ...

Vil. Sì, andiamo tutti.

Ter. Donne non vi disperi giammai la gelosia di un marito, che veramente vi ami. Voi vedete troppo bene, che un momento di riconciliazione ne compensa mille di dissensiota, e d'affanni.

Fine del Tome Terze .

Isole della fortuna tom. 4.
Lettere curiose di tre amici viaggiatori tom.7.
Merlotto spennacchiato tom. 2.
Moglie ammazzata dall'amante tom. 1.
Novelle Arabe tom. 6.

---- Tartare tom. 4. Persiane tom? 5.

---- Persiane tom. 5.

... Morali, e galanti tom. 1.

Pazza per amore tom. 1. Seccatura tom. 2.

Sfortunato Fiorentino tom. 2. Specchio degli amanti tom. 2

Sposi infelici tom. 2. Teatro alla moda tom. 1.

Tamas Kouli-kan tom. 2. Vedova di quattro mariti tom. 4.

Veglie Inglesi, e Francesi tom. 3. Veneziana di spirito tom. 2.

Viaggiatrice tom. 2.

Viaggio intorno al mende tom. 2.

Vinggi d'Errico Wanton nel regno delle Sci-

Viaggi di Lilliput tom. 6:

### COMMEDIE

Collezione di Commedie per associazione , il XIII. Totto è sotto al Torchio .

Albergati per associazione il temo terzo è sotfico al Torchio.

Gio: Gherardo de Rossi per associazione il secondo tomo è setto al Turchio.

Metastasio tutte le opere tom. 16.

Corradino Tragedia

Francesco Cerlone Commedie tom, 20

Anni

Annihale Marchese Tragedie tom. 2. Francesco di Sangro Produzione teatrali tom.7. Un assertimento di Tragedie , Drammi , Commedie , sacre, e profane ; cosi Italiane , come Francese .

### ALTRI LIBRI

Eneide di Virgnio tradotta dal P.Bartolomeo Beverini per associazione, il secondo Tomo uscito A

La legge di Dio, e della Chiesa spiegata in nove Tomi dal P. Gio: Borgovini tom. 9. Anacreontiche a Nice tom- 1.

Il Fileno poema Beschereccio tom, r. Poesie varie di Giomente Filomarino tom. 1. Muiatori Regolata divozione tom. 1. Capasso poesie inedite

Young le notti tom. 2. Puffendorff de' doveri dell' uomo tom. 2. P. Sebastiano Paoli opere oratorie com. 2.

Vita privata de' Romani tom. 2.

Vita pubblica de'Romani tom. 2. Apparecchio alla morte di M. Liguori tom. 1.

Pallavicini il Canzoniere di Orazio tom. 2. Ganganelli lettere tom. 4.

Asino d'oro tom. 1.

Pastor fido del Cav. Guerini

Tessin lettere scritte al Principe Reale di Svezia tom: 3.

Garzoni piazza universale tom. 1.

Dialoghi filosofici-politici-economici per tratte nimento di tre amici tom, i-

Vita del Feld-Maresciallo , Barone di Laudon

Educazione Fisica, e morale de'fanciulli to. i

Stato-presente della Città di Messina tom. 1.